

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

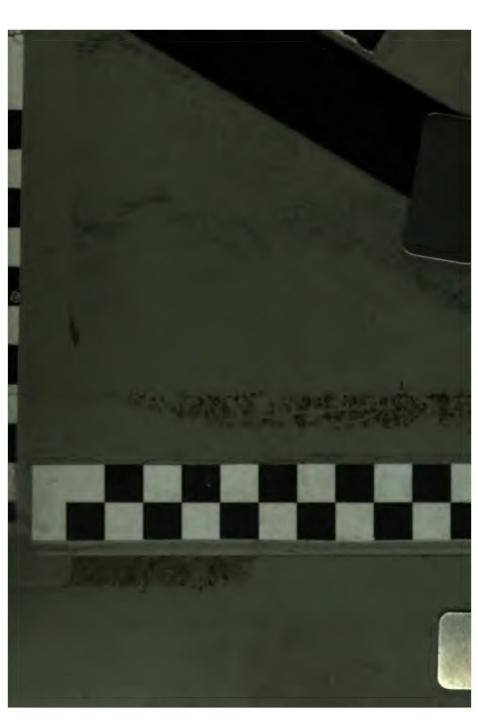

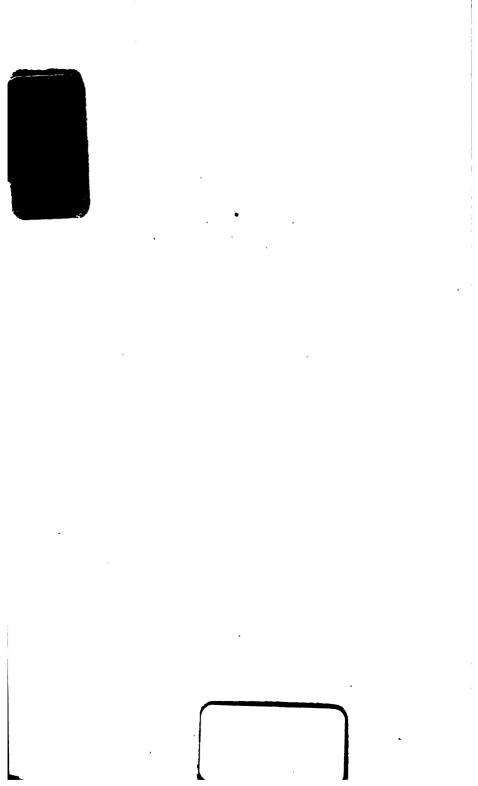

Conli





.

•

•

.

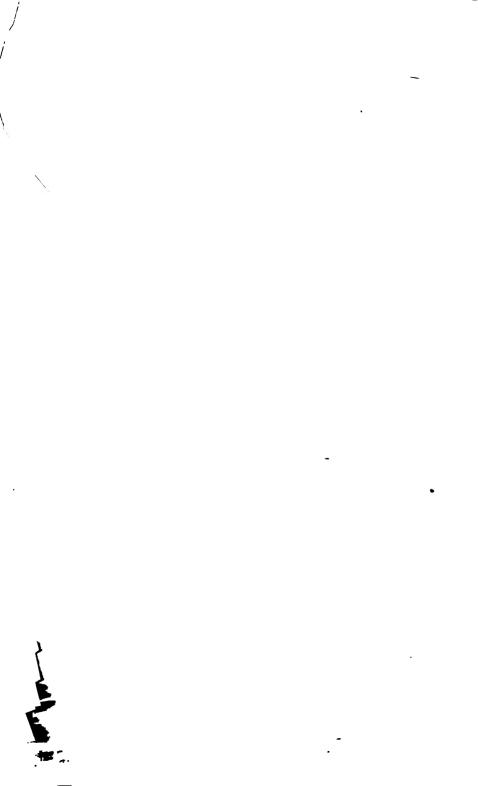

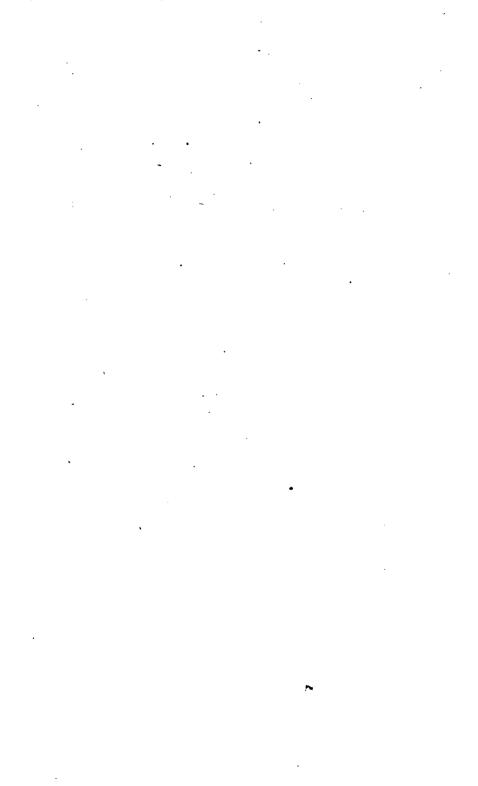

# L' UOMO LIBERO

**RAGIONAMENTO** 

SULLA

O SIA

LIBERTA NATURALE E CIVILE

DE L'UOMO.

. • • • .

S<sub>1</sub> dà compimento a questa Raccolta con tre Opuscoli, che si credono utili, perchè diretti al bene della società; li quali più volte, ed in più luoghi anno veduto la pubblica Iuce. Nel primo tentò l'Autore di distruggere i pregiudizj, che possono esser prodotti dalle mal intese massime fondamentali del Libro del Coneratto sociale: Nel secondo, uscito appena abolito l'instituto de' Gesuiti, rappresenta un quadro di pubblica educazione, in ogni sorta di disciplina. E perchè in questo s'è proposto d'insegnare a' giovani un corso di Elementi di Morale breve, e conciso; così s'è creduto bene di unirvi le Instituzioni Civili, stampate già nell' anno 1755, per opera di Monsignor Andreani Rettore allora del Collegio de' PP. Barnabiti, detto Imperiale, e poi Vescovo di Lodi; le quali Instituzioni furono poi ristampate in quasi tutte le città d'Italia; tanto per la gioventù sono esse state riputate utili, e vantaggiose.



# DELLE OPERE

DEL SIGNOR COMMENDATORR

### DON GIANRINALDO CONTE CARLI

PRESIDENTE EMERITO DEL SUPREMO CONSIGLIO DI PUBBLICA ECONOMIA

B DEL REGIO DUCAL MAGISTRATO CAMERALS
DI MILANO

E CONSIGLIERE ÎNTIMO ATTUALE DI STATO DI S. M. I. E R. A.

Lord

TOMO XVIII.

Avapaiperou uthu octi naidela spotole.



#### MILANO. MDCCLXXXVII.

Nell'Imperial Monistero di s. Ambrogio Maggiore.
CON APPROVAZIONE.



# THE NEW YORK PUBLIC LIPRARY

### 268161B

ASTOR, LENGE AND TILLIEN POURDATIONS R 1044 E

Stebent 4 Feb 1779

• • . •

## SI CONTENGONO

#### IN QUESTO

# VOLUME.

- I. L'Uomo libero p. 1.
- II. Nuovo Metodo per le Scuole d' Italia p. 267.
- III. Instituzione Civile, o sia Elementi di Morale per la gioventù p. 430.

# INDICE

## DE CAPITOLI

## DELL'- UOMO LIBERO.

### PARTE PRIMA.

| CAPO I. Della libertà dell' Uomo in ge-   |
|-------------------------------------------|
| nerale · · · · · pag.                     |
| Caro II. Primo stato dell' Uomo in fi-    |
| miglia. Elementi della giustizia diseri-  |
| buciva 17                                 |
| CAPO III. Secondo stato dell' Uomo in fa- |
| miglia. Forza d'imitazione, e di sensi-   |
| biluà 26                                  |
| CAPO IV. Terzo stato dell'Uomo in fami-   |
| glia. Forza dell' opinione. Legami, e     |
| leggi della Natura 36                     |
| CAPO V. Principj di Religione naturale,   |
| e conseguenze che ne derivano 47          |
| CAPO VI. Primo diritto in Natura l'oc-    |
| cupazione. Prima convenzione la proprie-  |
| 14. Società nouvelle Tibere estate        |
| tà. Società naturale. Libertà naturale 54 |

## PARTE SECONDA.

| CAPO I. Dell' origine della Società civile |
|--------------------------------------------|
| in generale e della Sociabilità. Il Go-    |
| veruo naturale anteriore alla Società      |
| civile 67                                  |
| CAPO II. Concinuazione. Del Gaverno        |
| naturale 79                                |
| Caso III. Delle preventive Leggi del       |
| Governo naturale, ossia delle Leggi        |
| razionali 93                               |
| CAPO IV. Della Vendetta, e del Gover-      |
| no naturale 108                            |
| CAPO V. Della Servitù, delle Opere         |
| d'industria, e della Schiavitù 124         |
| Caro VI. Delle primitive Leggi della       |
| Società costituita in governo naturale 139 |
| PARTE TERZA.                               |
| Caro I. Disuguaglianza fra le condizio-    |
| ni degli uomini. Formazione del Go-        |
| Verno civile 15                            |

| CAPO | II. Delle relazi | ioni reciproche | fre     |
|------|------------------|-----------------|---------|
| il S | Sovrano, e la S  | Società · -     | - 180   |
| CAPO | III. Ciuà, Reli  | gione, e Tribu  | ii. 198 |
| Capo | IV. Autorità,    | Giustizia, Pate | erni-   |
| د.   |                  |                 | 217     |
| CAPO | V. Continuation  | e aeu Argomer   | 2.0     |
| Bei  | neficenza, e Suc | iauanza         | • • 340 |
| CAPO | VI. Libertà nat  | urale e civile  | dell    |
| Uo   | mo, e diritto di | Proprietà       | 251     |

• • • • •

•

:

L Libro, che porta il titolo du Contract Social, è il più formidabile di quanti siano usciti alla luce: imperciocche assale il cuore, ed interessa l'amor proprio; mentre gli altri non tendono che a convincere l'intelletto. Nessun dovere mi lega con mio padre, cessato il bisogno della sua assistenza: nessun diritto à il sovrano, secondo l'ordine di natura sopra di me: sono subordinato per forza; ma la forza non è un diritto: e però, quando si può, si scuota il giogo che opprime, e si rientri nella libertà naturale. Queste sono le massime fondamentali e i principj dell' Opera suddetta: principj che piacciono e seducono, ma che nel medesimo tempo negli animi deboli, e male inclinati inspirano dolcemente un veleno che può Tomo XVIII.

produrre la rovina, e la desolazione, non solo delle private famiglie, ma

degl' imperj.

E' stato per verità contro tal' opeta chi si assunse il carico di combattere, anzi vi si accinsero degli uomini illustri; ma il principio fondamentale ammesso prima da Giustiniano nel t.º delle Instituzioni, e poi da tutti i giuspubblicisti, cioè che l'uomo di natura sua sia libero, non è stato discusso con precisione: e da tal fondamento ne derivano tutte le conseguenze del Filosofo di Ginevra.

Gli uomini nascono liberi, dic'egli, sono tutti eguali: se la famiglia sussiste, allorchè ne'figlj cessa il bisogno dell'assistenza paterna, e rientrano questi nella naturale libertà, sussiste per un reciproco patto e convenzione, e per virtù di tal patto e convenzione, (il di cui fine non può esser altro che quello di godere de' beni della

società senza essere inferiore ad alcuno) sussistono le società. Tutto il di più, che costituisce la subordinazione e la dipendenza, è un effetto della forza e della potenza. Quindi per corollario ne viene, che la libertà non sia altro che indipendenza, e che il diritto o la legge non sia obbligatoria.

Gli antichi veramente della libertà aveano tutt' altra idea. Noi siamo servi alle leggi affine di esser liberi, diceva Cicerone; il quale nel tempo della libertà non dubitò di dire a i Romani, allorchè combatteva la legge Agraria nella seconda Orazione, che la loro libertà consisteva nelle leggi. Cost Aristotile, nel libro primo della Repubblica prova da vero filosofo essere della natura umana, e non opera di convenzione l'unione della famiglia e della società; mentre, ei dice, quegli che se ne allontana, ed è contento solamente di se, o è un animale, o è

Per quanto grande sia l'estimazione che aver possiamo del nostro secolo, de' nostri lumi, e di noi medesimi, oserei dubitare se gli antichi
che sono stati a noi superiori nella
meccanica, nell' architettura, nella medicina, ci abbiano pure superati nell'
esame del cuore umano e della natura
medesima.

Gli scritti di Cicerone e di Senofonte su i dettami di Socrate; quanto
Platone, Aristotile, Tacito, e tanti
altri ci anno lasciato sulla politica,
sull' economia pubblica, sopra le leggi, e sopra la constituzione della società, e degli uomini, fanno insigne testimonianza de' loro solidi principi e
della profonda loro meditazione.

Non è per questo che in alcune parti del regno intellettuale non siasi ora aumentato il tesoro delle cognizioni,

e che a' tempi nostri lo spirito umano non abbia un più esteso orizzonte, in cui spaziarsi e far bella pompa di se. La rapida ed universale comunicazione delle idee e de' pensieri, che per mezzo della stampa si fa da una estremità all' altra del globo, grandissimo vantaggio ci dà sopra gli antichi. Se non che è da temersi, che appunto la troppa facilità di render pubblica ogni produzione della mente ci renda impazienti nella lenta meditazione, e ci spinga alla lusinghevole carriera della fantasia, piuttosto che a quella del discernimento; onde v'è dubbio che divenir possiamo più facilmente decidenti che ragionatori, più entusiasti che saggi, più visionarj che filosofi. In fatti mirabile cosa è quanto sia esteso il contagio di voler farsi giu-dicare soltanto nomo di spirito; e pure è noto che questo spirito, quando cessa d'esser l'organo, e la modificazio. ne del buon senso, diviene una veri e reale malattia dell' intelletto. Noi ostante, sono gli uomini presentementa ricchi di cognizioni e di notizie posti in ordine d'alfabeto, e di libri ripie ni di giuochi di fantasia e di novel lette. Questo corredo di moderna let teratura, quando mancano i fondament della scienza e del buon giudizio, un mirabile segreto per trasformarc in esseri composti metà di dizionari e metà di romanzi:

Ora tutt' i libri politici ed econo mici sono aspersi del mele d'umanità e di libertà: sentimenti degni dell uomo, e che onorano l'umana natura Tutto sta nel ben applicarli: mentre si corre gran pericolo che l'amore della umanità c'induca involontariamente a favorire il delitto, e che la libertà si converta in una specie d'in dulto per offender le leggi e la società medesima.

Ma l'uomo nasce libero, e di natura sua è libero. L'uomo adunque gode di quella libertà che gli somministra la natura. I Filosofi moderni ragionarono sull'uomo e sulle passioni di esso; ma noi tenteremo di esaminare la Natura, e di conoscerla. Conosciuta questa, vedremo in che consista la libertà naturale, e la libertà civile. Questo è l'oggetto delle presenti nostre ricerche, nelle quali opporremo alle teorie de filosofi, e de giuspubblicisti le tracce vere della natura medesima.

Divideremo per tanto il nostro Ragionamento in tre Parti. Nella I si
tratterà della Società naturale; nella
II del Governo naturale; e nella III
del Governo civile; ed esaminando
l'Uomo in se stesso; e passo passo i
suoi naturali rapporti, vedremo dove
esista la libertà della quale si tratta.
Finalmente io voglio che tutto questo

A iy

piecolo libro sia riguardato come una semplice ipotesi, diretta all' innocente fine d'inspirare subordinazione e rispetto verso le leggi, amore ed obbedienza verso i propri genitori, e verso i sovrani: a differenza di quanto ânno tentato d'instillare artifiziosamente nell'animo de giovani e degli uomini tutti, con sommo pregiudizio dell'intera società, co' loro velenosi scritti, il feroce Hobbes, ed il seduscente Rousseau.

#### PARTE PRIMA.

-44**5**0%

#### CAPQ I.

Della libertà dell' Uomo in generale.

L Uomo nasce libero, e di natura sua è libero: è comune assioma de filosofi e de giuspubblicisti. Queste sono parole mancanti di definizioni.

Cosa è libertà? Cosa è quest' uomo libero! Il soddisfare i propri bisogni indipendentemente da gli altri, il non essere sotto posto ad alcuno, sembra rappresentare l'idea di quella libertà di cui si ragiona. Hobbes (Cap. I. de Cive) disse consister està nel far uno e posseder tutto. Osserviamo se si possa analizzare questa idea, tanto nello stato di natura, quanto nell'ordine della società.

Per cenoscere la libertà naturale secondo l'opinione comune, conviene passare fra i selvaggi delle parti incolte del globo. Questi godono di tal libertà, cioè liberamente suppliscono a i bisogni della natura. Ma questi bisogni sono ristretti alle sole due primordiali leggi comunì a tutt' i viventi, voglio dire conservazione e propagazione. Una donna, ed un tugurio, dei datteri, delle ostriche, de' pesci crudi, con qualche frutto, con una puzzolente pelle d'animale indosso, sono i piaceri della libertà naturale di cui godono i miseri abitatori della terra del Fuoco allo stretto di Magellanes, da tanti viaggiatori veduti ed esaminati.

In tale stato l'uomo è libero, non obbedisce a nessuno, non serve all'altrui volontà, nè si muove che per i propri bisogni.

Ma l'uomo noni è il solo che in sal guisa goda di questo diritto di libertà, ch' ei non conosce. Da gl'insetti sino a gli elefanti v' è una infinita popolazione di viventi, a i quali questo diritto è comune. Dunque libertà na-

medesima idea. Sarebbe egli mai un onore dell' umanità il trattenersi più lungamente nell' esame di cotesta situazione, ed il prender da essa il tipo fondamentale de' nostra ragionamenti? Lasciamo in grazia questi ortori della natura brutale, e passiamo a vedere in compendio, cosa debba intendersi allorche diciamo libertà in famiglia, ed in società.

O che lungamente, io m'inganno, o che sotto il nome di libertà in generale, a detta de i moderni filosofi, sta rinchiusa un'idea parte negativa, e parte positiva: cioè il nome esser soggetto ad alcuna potestà superiore, ed il poter fare ciò che il proprio instinua stimola ed invita di fare. Questa libertà indipendente, non esiste in natura. Ma quando dicesi libertà in famiglia o in società, io intendo libertà sociale, cioè quella libertà che gode l'uomo in società d'altri uomini.

Alcuni filosofi ragionano sopra la società; come se realmente gli nomini fossero quali

dovrebbero essere: ed ordinariamente li considerano tutti di eguale inclinazione, di eguali sentimenti, di eguali tendenze; tutti capaci egualmente delle medesime azioni, delle medesime applicazioni, della medesima volontà: come se la natura fosse talmente misurata ed economa ne' suoi doni, di non accordare nessuna distinzione fra l'uno e l'altro individuo, fra un clima e l'altro, fra il talento di Galileo e di Newton, e quello d'un Calmucco, e d'un Ottentotto. Noi però, rinunziando a tali repubbliche immaginarie di Burattini, consideriamo per ora in astratto le società composte di varie classi d'uomini, distinti con diversi caratteri di attività, di robustezzz, di penetrazione, di genio; e vediamo dove possa collocarsi la libertà sociale e civile che ricerchiamo.

L'uomo che precariamente implora il vitto da altrui, che vive senza tetto e senza stabile domicilio, non potrà mai dirsi libero, perchè dipende dalla volontà degli altri, che possono rifiutargli soccorso. Ma questa situazione, dicono i filosofi, à un effetto della forza de' potenti, e questa forza non è un diritto; mentre se la società è tale da costituire gli uomini disuguali, questo non è in natura, ma è un difetto contrario alla convenzione fatta fra gli uomini, che anno voluto essere in società, ponendo ognuno nel pubblico deposito ogni suo privato diritto, e la sua propria persona, senta però essere inferiore ad alcuno.

Ma una tale società dove s' è fatta mai? Nell' aria, o sulla terra? e se sulla terra; si sarà formata sopra un dato terreno, sopra cui gli uomini e le famiglie viveano, e si alimentavano; altrimenti converrà immaginarsi una popolazione Tebana, nata in un momento e cresciuta dalla terra, seminata de i denti del serpente, come a i tempi di Cadmo, o degli Argonauti, o come i Mirmidoni dalle formiche. Se gli uomini e le famiglie però, si sono unite in società, questi uomini e que; ste famiglie avranno posseduto una porzione di terreno, o avranno avuto un diritto eguale

#### L' Uono Libero

YA

di possederlo; e l'oggetto principale di tale unione sarà stato quello di conservarsi tranquillamente la sussistenza, col mantenimento e la conservazione delle rispettive loro proprietà.

Dunque può conchiudersi: che la libertà eivile o sociale consista nella proprietà de' beni e delle persone, e nella conservazione di essi.

Per conservare però queste proprietà personali e reali, e tenerle sicure da ogni violenza ed aggressione che possa esser prodotta dalla forza interna de i membri della società, o esterna de' comuni nemici, vi abbisognano delle leggi e de i provvedimenti proporzionati alle circostanze de' popoli, nella esatta osservanza de' quali sta la privata sicurezza e tranquillità. Il nodo di tutto questo consiste in vedere se per forza di natura e d'instinto, o pure per libertà di capriccio, cioè per convenzione e per patto, l'uomo si ponga alla subordinazione e dipendenza delle leggi, e di chi è destinato a farle eseguire,

e se tale subordinazione sia obbligatoria. Per conoscere questo, conviene passo passo seguitar la natura ed esaminare come, è con quai mezzi essa operi negli animi umani, per tenergli uniti prima in famiglia, e poscia in una società naturale, donde facile si farà l'accesso alla società civile: e quindi fondatamente stabilir potremo in che consistá la libertà naturale e civile dell' uomo, e come debba essa intendersi e definirsi.

Prima però di passar oltre, non decsi ommettere, aver i giurisperiti confuso sempre
la libertà con l'instinto: imperciocchè, dicendo che la libertà dell' nomo è di diritto di
natura, ed avendo definito tale diritto come
quello che la natura insegna a ciaschedun
animale, anno per conseguenza stabilito, che
tanto l'uomo che l'animale godano del medesimo diritto di libertà. Ma siccome l'uomo
è diretto dalla ragione, e l'animale dal solo
instinto; così tale libertà dipendente dal diritto della natura, è dalla natura medesima
modificata nel primo con l'uso della ragione,

e nel secondo con l'impulso del solo instinto. E dunque da analizzarsi questa natura dell' uomo per conoscere il diritto della di lui libertà. Se poi il diritto di natura si ristringe alle due generali leggi che per verità sono a tutt' i viventi comuni, cioè conservazione e propagazione, allora vedremo che la natura opera con diversi, mezzi per l'esecuzione di esse: imperciocchè a gli animali la qualità e quantità del cibo, il tempo o'l modo di procurare la moltiplicazione della spezie è inalterabilmente da essa natura prescritto: e, questo si chiama instinto; ma all' uomo dotato di maggiori sengazioni, capace di maggiori desideri, e intemperante nella soddisfazione di essi, à data la facoltà dell'esame e della conoscenza del bene e del male, dell' utile e del pernizioso: e questo si chiama ragione ... Per conseguenza il diritto di natura anche nelle, leggi comuni a' viventi, è negli animali inseparabile dall' instinto, e negli uomini inseparabile dalla ragione. Come operi la natura nel sostituire i legami, onde gli uomini

momini fra di loro si uniscono, e come nello sviluppo delle passioni agisca la ragione, è d'uopo conoscere con precisione, e con quella analisi, che è stata sino ad ora tanto da i filosofi che da i giurisconsulti trascurata e negletta, eccettuato Burlamaque, il quale nell'Opera intitolata: Principi del diritto della Natura, non trascurò le faccoltà dell' uomo per rapporto all' uso della ragione; ma poi, distratto nelle moltiplici distinzioni e definizioni, perdette la traccia, e le conseguenze, a cui una non interrotta analisi lo avrebbe condotto.

#### CAPO II.

Primo stato dell' Uomo in famiglia.
Elementi della giustizia distributiva.

Se gli uomini non sono sortiti tutti ad un tratto belli e robusti dalle viscere della terra, ma sono tutti nati nella medesima maniera dall' utero d'una donna accoppiatasi ad un uomo, e nati bambini, ed indi cresciuti

Tomo XVIII.

in fanciulli ed in uomini; a tale semplice principio salir dobbiamo per osservare il primo stato dell' uomo, e vedere se in questo abbia radice la decantata libertà naturale degli uomini.

Immiginismoci adunque che per naufragio, per innondazione, o altro accidente ridotti siano in un' isola un fanciullo, ed una fanciulla, senza esperienza e senza cognizione alcuna di società nè di leggi. Si usi la cortesia di considerarli capaci di teneri sentimenti, e dotati di sufficiente penetrazione e fermezza d'animo. Non siamo nè pur tanto crudeli di rilegarli fra i ghiacci e fra gli orrori polari y o in un' isola deserta e sterile senza piante, e senza animali. Padroni e sovrani noi d'un planisfero, ponghiamo i nostri proletarj in clima felice, fra i quindici ed i venti gradi di latitudine australe; e per loro domicilio si scelgi, e se non esiste, si faceia a bella posta un' isola fertile di piante fruttifere, di cocco, di banani, di patate, d'ignami ec., abitata da uccelli, da majali, e da altri animali, con una buona pesta all' intorno di tartarughe, di conchiglie, di peaci, e con acque dolci che dalle colline diacendono, e divise in rivi ed in qualche fiume circondano le praterie ripiene d'erbe e di fiori.

Passiamo ora ad osservare i due esistenti in quest' isola. Li vediamo ridotti a seguire le sole leggi della natura, e però provvedono con la ricerca de' prodotti dell' isola alla loro conservazione: indi si uniscono, e senza saperlo, passano alla propagazione.

Da questi due nasce un terzo vivente. Questo bambino inetto ad ogni uso di vita non è capace di alcuna volontà oltre il macchinale bisogno della natura. Questa natura medesima opera sulla madre e sul padre. La madre lo allatta e nutrica; ed il padre impegnato egualmente per la sua compagna che pel figliuolo, difende ammendue dalle ingiurie dell' aria, e da quelle degli animali.

Fra le cure de' genitori va crescendo il neonato, e pervenuto all' età di tre o quat-

tro anni comincia a imitarli nel linguaggio e nelle azioni: ma frattanto cresce la famiglia (mentre questa donna è molto feconda); onde nel termine di dieci o undici anni si ritrovano dieci o dodici fig'j muschi e femmine.

In questa famiglia tutti sono imitatori del padre e della madre: ma nessuno fra essi si trova in istato ancora di provvedere a i propri bisogni. I genitori debbono pensare per tutti. Debbono; perchè la natura, che forma negli animali l'instinto di alimentare e di custodire la propria prole, non può negare all' uomo, nè negi mai, la sensibilità la compassione la tenerezza, in una parola l'umanità per i propri pirti. La natura con questi legami di sensibilità lega i genitori a i lorò doveri verso i figliuoli, nel tempo che a questi, per la loro età ed impotenza, non dà forse altri maggiori vincoli per essere attaccati a i genitori, che quelli del bisogno.

La terra però e le piante nella nostra isola non producono le frutta ugualmente in tutt' i mesi dell'anno. Sta dunque a i genitori la previdenza de i futuri bisogni; e però conviene ad essi il far raccolta di commestibili per nutrir la famiglia nei mesi ingrati. Questa raccolta e questa provvisione saià proporzionata al consumo.

Osserviamo ora questa fimiglia più da vicino. Il padre e la madre dispensano il giornaliero alimento a i propri figliuoli. Tutti questi dipendono dalla provvidenza paterna, e tutti riconoscono da i genitori, come frutto della loro cura ed attenzione, il proprio alimento e la soddisfazione de' propri bisogni, Affamiti sono pasciuti, ammalati sono curati, assaliti da gli animali sono difesi. Nel crescere dell' età cresce anche l'uso della riflessione, e gradatamente va operando la natura per isvolgere nell' animo di questi la sensibilità. Ora quai sentimenti crediamo not che siano i primi a svilupparsi nel loro cuore? Non è egli in natura, che la tenerezza e la gratitudine debbano essere le prime tendenze di essi verso i genitori? L'uso, la consue-

#### L'Uomo LIBERO

11

tudine, l'imitazione, ad a poco a poso l'esperienza non constituiranno di più nel loro
animo una opinione, per cui necessariamente
saranno portati ad avere una deferenza, una
eredenza, una fede, ad un rispetto, a i consigli, alle insinuazioni, a gli ordini, e persino a i castighi, che loro alternativamente
saranno dati da quelli, che non anno mai sotto altro aspetto conosciuti, che come custodi amorosi della loro vita, e vigilanti direttori delle loro azioni?

Prestato il cibo per dieci figli, sarà egli permesso che uno di essi usurpi, oltre la propria, anche la porzione d'un altro, a pericolo che questo ne rimanga senza? In tale caso la provvidenza paterna non vi si frapporrà, petchè ognuno si alimenti della porzione a lui competente; e dopo l'avvertimento, in caso di renitenza, non passerà il padre contro l'usurpatore alle percosse ed al castigo per farlo desistere?

In questo caso l'impressione che si formerà nell'animo degli altri figliuoli, ad ognuno de' quali potrebbe accadere la disavvenatura di rimanere senza la competente porzione d'alimento, non sarà ella accompagnata da un interno piacere di veder punito l'usura patore, e di veder restinuito il proprio aliamento a quello che n'era stato privato?

Ecco il primo fondamento delle leggi economiche: ecco il principio di tutta la morale, cioè di non usurparsi l'altrui, e di nosi fare ad altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi stessi: ecco finalmente il primo seme della giustizia distributiva e punitiva.

Questi elementi delle leggi sono dunque nati, subito che da un uomo e da una donna s'è cominciato a propagare, e si è formata una piccola e tenera famiglia; e questi sono quelli, che i piccoli figli anno colla parola e colla manifestazione de' propri bisogni imparato, e che i genitori anno gelosamente custoditi e fatti osservare.

Sino a tanto dunque che la soddisfizione de' propri bisogni dipende dal padre, sono i figli in necessità d'osservare le leggi ch'

## L'Uomo LIBERO

egli impone; e per conseguenza è tolta sino dal suo nascere, per necessità di natura, la libertà originaria di non dipendere da nessuno, e di agire e di soddisfirsi a seconda del proprio capriccio, indipendentemente da gli altri. Tanto è lunge che, se vi sono leggi coattive, vi siano unicamente per patto reciproco e per convenzione, fra gli nomini. Queste leggi per constituzione di natura anno preceduto ogni convenzione, come il padre precedette i figli nell' esistenza; e quando questi potevano esser in grado di convenire sopra dette leggi, erano di già assuefatti ad osservarle, e di già ne conosceano l' importanza.

Siaci lecito di chiamare col nome di leggi primordiali questi primi semi ed elementi d'ordine e di giustizia, perchè senza questi la nostra famiglia non avrebbe mai progredito; nè la propagazione sarebbe riuscita quale vogliamo eredere che siasi fatta. Se i genitori fossero stati così disumani di abbandonare i teneri figli per abbadare sol-

anto a se stessi, questi sarebbon periti; e però, subito che per instinto di natura e per dolcezza del loro carattere anno impiegate le loro fatiche, le loro cure e la lor tenerezza nel procurare a questi alimento ed assistenza, e subito che i figli sotto al loroe ecchio si sono accresciuti in numero con disuguale età, e con diversa inclinazione. (cioè chi più moderato, chi più ardito, chi più docile, chi più intollerante, chi cagionevole, e chi robusto ec.), è indispensabile che 1 padre, a cui stette il provvedimento di tutti, abbia nel medesimo tempo procurato anche la proporzionata distribuzione degli alimenti, e stabilito un certo ordine'; una regola, ed una specie di disciplina, perchè non fosse resa frustranea la sua premura per l'uguale conservazione di ognuno della famiglia; e non abbia per conseguenza, in caso di trasgressione, usato il rigore del castigo. Quindi è che nel primo stato dell'uomo, in cui, come Aristotile dice (Lib. 1. c. 2. de Rep.) le società sussisteno per opera della sola natura, i primi elementi della giustizia distributiva e punitiva si possono ravvisare delimeati, e per conseguenza dobbiamo conchiudere, non essere in detto primo stato dell'
uomo conciliabile la libertà indipendente con
l'instinto medesimo della natura, che anzi
con tale libertà si distruggerebbe, e nel suo
massocre perirebbe.

### CAPO III.

Secondo stato dell' Uomo in fimiglia.

Forza d'imitazione, e di sensibilità.

FRATTANTO che prosiegue la produzione de' figliuoli, cominciano i maggiori a seguitare il padre nelle utili spedizioni per la famiglia, ed apprendono da lui come si uccidano gli animali, le di cui carni servono per alimento, e delle di cui pelli si fa uso per coprire le membra ignude, e difendersi dalle ingiurie dell' aria; come si tendano le insidie agli uccelli ed a i pesci, e come in fine si titrovino l'erbe e le frutta.

stri-

11

his-

Dobbiamo accordare un principio ommesso affarto da' filosofi, ma ch' io credo fonda mentale, senza di cui diviene sistematico ed ipotetico qualunque ragionamento; ed è il naturale instinto della imitazione. La natura degli uomini è imitattice, e la forza della imitazione è così grande, che particolarmente nella società civile trasforma frequentemente le idee, e perfino le sensazioni del bello e del brutto, del buono è del cattivo, inducendo in noi una spezie di necessità di agire come gli altri. Ci basti per prova il tirannico ed arbitrario imperio, che esercita sopra le donne e sopra gli uomini quella fantastica stravaganza, che si onora da noi col nome d'uluma moda.

Seguitando pertanto i figli questo instinto d'imitazione (a cui poscia col tempo si unisce un'interna compiacenza di lode, e poi
d'emulazione) divengono poco a poco da se
stessi spontaneamente eacciatori, pescatori, é
raccoglitori d'erbe e di frutta.

Già la nostra compiacenza per questa fa-

miglia è pervenuta a segno di condederle l'uso del fuoco. La penetrazione del padre e della madre di famiglia, esercitata nello stimolo de' bisogni, avrà dato modo di pensare a far uso de' gusci del cocco per vasi da contener l'acqua; delle conchiglie per armi da tagliar le piante e le carni; come ferir gli animali; gone costruir capanne; come far forni sotterranei, onde cuocere le vivande; come fabbricare una specie di pane; come formar delle reti; come in fine far qualche piccola zatta, onde poter tenersi sul mare. Non s'è ritrovata popolazione selvaggia posta al mare, che non abbia avuto uso di fuoco e di barche.

La numerosa società di fratelli e sorelle di varia età, avrà nelle ore successive al cibo o alle cure domestiche, naturalmente prodotto qualche spezie di passatempo: il corso, il ballo, l'allegria sono conseguenze della gioyentù, della salute, del buon umore. È ristretta in essi la sfera de' desiderj a i puri bisogni fisici, e questi facilmente vengono

soddisfatti. Non v'è speranza che moltiplichi questa soddisfazione, nè timore che la' diminuisca. L'uomo, nel di cui animo la speranza ed il timore non tiraneggiano, è: necessariamente tranquillo. Dunque la nostra gioventù orientale sarà allegra e passerà varie ore del giorno in giuochi ed in balli. In fatti, in tutte le isole del mar Pacifico separate affatto da i continenti s'è ritrovata un' armonia, un suono, un uso di ballo e di canto. Avranno anche i nostri ritrovata una buccia d'arboscello o una canna, per mezzo di cui si sarà formato un suono, che sarà stato vario ne' tuoni in proporzione delle distanze de' buchi, prima accidentalmente fatti lungo la canna applicata alla bocca o al naso, indi disposti con esperienza.

La comunione delle tendenze accresce le esterne sensazioni; e queste producono una sensibilità interna che forma quel sentimento fisico-morale, che si chiama piacere. È in natura l'appetenza al piacere, e la ripugnanza al dolore. Perciò è naturale che i nostri

giovani si siano riguardati vicendevolmente come istromenti del reciproco loro piacere.

Ad accrescere però le rispettive loro sensazioni vi concorrerà l'inevitabile circostanza d'unirsi tra fratelli e sorelle, subito che si ritroveranno atti a farlo, ad imitazione de i genitori. E' credibile che a tale unione preceda una spezie di scelta e di reciproco genio e tendenza. La natura non è indifferente. In un redutto di maschere incognite, se ci fermiamo ad osservare due di esse che giuochino, dopo uno spazio di tempo ci determiniamo a prediligerne una piuttosto che un' altra. Così nell' acquisto di qualche galanteria o manifattura, fra due o più, tutte eguali, cade la nostra scelta in una a preferenza d'ogni altra. Ma comunque tale unione succeda, è innegabile che per mezzo di questa si legano i figlj, e fra il diverso sesso alimentato e fomentato dalle sensazioni e dalla comunione e consuetudine, ne nasce quel sentimento che si chiama amore, tenerezza, affezione, interessamento; e per cui si considem, e si riguarda la persona col vincolo di natura e di elezione congiunta a noi, come parre integrante di noi medesimi.

Ecco sviluppate dalla natura in questo secondo stato tre differenti affezioni del cuore:
la prima con cui è l'uomo avvezzo a sentire l'amore verso i genitori, e di questi verso di lui: la seconda che nasce dal contento di convivere con i fratelli, per mezzo de'
quali vede aumentarsi la difesa ne' pericoli,
il soccorso ne' bisogni, ed il piacere ne'
giuochi e ne' passatempi: e la terza finalmente nell'unione con una moglie, che cresciuta e convissuta con esso, compisce la più
tenera soddisfazione, a cui aspira l'innocente
ed incontaminata natura.

Di questo secondo stato dell' uomo desu ne il Filosofo di Ginevra, la libertà. Sì tosto, dic' egli, che cessa il bisogno, si scioglie il legame della natura. I figli esenti dalla obbedienza del padre, il padre esente dalle cure che deve a i figli, rientrano tutti nell' indipendenza: se continuano a restare uniti è un effetto di volontà, non di natura, e la famiglia medesima non si mantiene che per merzo d'una convenzione.

L'ingegnoso Filosofo non si piegò all'analisi del cuore umano; e senza questa non à
potuto osservare i gradi successivi, co' quali
la natura sostituisce i legami morali del cuore, in proporzione che si vanno rallentando
i fisici del bisogno: co' quali nuovi legami
necessariamente gl' individui componenti una
famiglia amorosamente si uniscono fra di loro.
Hobbes (Cap. XIV. de Cive) vi aggiunge
almeno, che l'onorare i parenti è di legge di
natura, anche sotto il titolo di grat itudine;
il che è ommesso affatto dal Ginevrino.
Facciamone l'analisi.

La forza dell' imitazione induce i figliuoli a procurare uniti al padre, l'alimento proprio e per la famiglia; e la sensibilità, che si va sviluppando coll'abito delle sensazioni, lega sempre più l'uno all'altro individuo. Finalmente l'unione con una moglie, e poi co' figli che nascono, finisce di fare il legamen-

to delle parti col tutto; e così la classe de' bisogni di attendere gli alimenti per mano altrui si raddoppia o si converte in un'altra categoria; cioè de' bisogni avventizi, che vuol dire diretti, e determinati alla soddisfazione de' piaceri, ed al reciproco soccorso ed ajuto.

Questa sostituzione di legami e di bisogni è in natura, ed è dipendente da quelle sen. sazioni, per mezzo delle quali si spiega la sensibilità del cuore, e si rende più dolce e più soave la seconda legge della natura medesima, cioè la propagazione.

Certamente che l'uomo all' età di diciotto o venti anni è libero, cioè può volger le spalle a i genitori, a i fratelli, ed alla moglie ancora, per internarsi ne' boachi, e menar vita da se. In tal maniera l'uomo anche fra le catene è libero di privarsi di vita; maqui non si parla della faceltà o posestà d'un uomo sopra se stesso: si parla della libertà naturale, cioè di quella che deriva dalla natura. Se però la natura, in proporzione che

diminuisce la necessità di dipendere da i gennitori per sostenersi in vita col cibo, va sorstituendo altri vincoli colla forza della imitazione, dell'abito, della sensibilità, onde la
medesima vita col godimento de' piacetì,
con maggiori comodì, e con maggiori soccorsi si renda migliore; è certo che la rinunzia di tutto questo sarà un effetto d insensibilità o di stolidezza, ma non mai un ordine ed una regola dell' umanità.

La natura fa l'uomo sensibile, e nato ed abituato in famiglia lo dispone ad esser so-eiabile. La libertà, che consiste nell'iabbandono della famiglia, è una dissociazione e separazione da' suoi simili. Se però il sentimento di benevolenza e di umanità è il primo effetto della sensibilità, sarà anche il primo in natura; e però l'impeto di rendersi libero coll'abbandono della famiglia non surà mai un principio, ma un difetto della matura medesima; come sarebbe stato se i primi genitori avessero abbandonati i figliuoli appena sortiti alla luce.

Essendo dunque di natura che l'uomo sia attaccato per mezzo della sensibilità al luogo dove nacque, ed alla famiglia con cui à convissuto (il che tutto di vediamo verificarsi ia noi stessi con quel sentimento che si chiama amore di patria e di famiglia, allorchè ci sitroviamo lontani, ed anche in miglior situazione), è da vedersi quali possano essere gli estremi che costituiscono fra i filosofi le due voci libertà e subordinazione; giacchè sono queste le due sole espressioni colle quali si spiegano, asserendo che, dove è subordinazione, non v'è libertà, e che la libertà esiste, ove non c'è subordinazione ad alcuno. Essi veggono da una parte la libertà de' bruti, che certamente non è secondo l'instinto naturale dell'uomo. e dall'altra una sciabla in aria che obbliga gli uomini a piegarsi all'altrui volontà; e quindi fondano principj e sistemi sull' uomo libero, sulle convenzioni che s'immaginano aver fatte con altri simili, e sulle usurpazioni della forza e della potenza, da cui sia lecito, quando si

# L' Uomo LIBERO

16

può, di sottrarsi. Ma fra Robinson e il Re di Marocco ci sono infiniti gradi intermedi, ne' quali la libertà si modifica colla subordinazione: cosicche distinguendosi questa subordinazione in naturale, in volontaria, e in necessaria, possono osservarsi più distintamente, e più dappresso conoscersi le qualità caratteristiche della libertà naturale e civile degli uomini.

#### CAPO IV.

Terzo seato dell' Uomo in famiglia. Forza dell' opinione. Legami, e leggi della Natura.

Sa la natura a i legami dell' impotenza, che diminuiscono in proporzione che l'età nei figli si va rendendo robusta, sostituisce altri 'legami per mezzo dell' assuefazione, della sensibilità, della comunione de' piaceri, e della forza dell' imitazione, coi quali unisce reciprocamente gl' individui d'una incorrotta famiglia; e se lo scioglimento di tai legami è

un effetto della insensibilità e perversità d'animo; parmi ben chiaro che la libertà naturale in tutt' altro consista, fuorchè nell'assoluzione dell'obbligo tra padre e figlio, allorchè questo non à più bisogno di quello.

Il padre è maggiore in età de' suoi figlis e i figlj col latte della madre e colle amorose cure del padre sono cresciuti colle idee di subordinazione e di rispetto. Si forma quindi fra gli uni, e gli altri una naturale disuguaglianza di stato, per cui necessariamente sono indotti a dipendere dalle volontà de' maggiori. A questa naturale disuguaglianza vi si unisce l'assuefazione d'essere di mano in mano istruiti dal padre nel provvedimento del cibo, nella difesa dalle ingiurie dell' aria, negli avvertimenti, e consigli, sia nell' evitare i pericoli, sia nel procurarsi comodi e piaceri, sia nelle massime del proprio contegno di non offendere gli altri, e di contentarsi della propria porzione, senza usurpare l'altrui.

Il padre ormai vecchio divien canuto, e

decorato colla lunghezza, e bianchezza della sua barba, e con la maturità della sua esperienza presiede a i lavori, a i piaceri, ed alle azioni della famiglia; compiacendosi di vedere moltiplicarsi intorno i nipoti, ch' egli assiste e accarezza coll' interno compiacimento de' genitori, che son suoi figli. Moltiplica la natura con questo mezzo i suoi legami, che poi finalmente termina di render perfetti ed indissolubili coll' opinione.

Questo elemento, ch' è pure trascurato da i filosofi, come l'imitazione, è un sentimento che nasce a poco a poco dalle prime impressioni e dalle prime tracce che riceve l'animo da gli oggetti esterni che gli sì affacciano, e da quelle prime idee che si concepiscono in prevenzione delle altre; e questo sentimento è così efficace, e talmente ci occupa e ci previene, che giunge sino a sorprendere l'intelletto e la ragione medesima, come accade nelle apprensioni delle larve e degli spettri notturni, dalle quali tal volta a gli animi più robusti e più fermi aon è riuscito di sciogliersi e liberarsi.

Questa opinione dunque, che i figli e nipoti anno concepita d'un padre di famiglia, costituisce una fede ed una credenza a' di lui detti e consigli, e quindi una naturale deferenza e subordinazione.

Come pochi sono i bisogni, così pochi sono i mezzi di soddisfarli; però la provvidenza del capo di famiglia è ristretta più a i consigli, che a gli ordini, più all' esempio di moderazione e di sensibilità verso gli altri, che alle pene ed a i castighi. E limitata negli uomini la soddisfazione del cibo; ed oltre questa a cui ognuno provvede, rimangono per mantenere l'unione fra gl' indivilui due estremi : cioè la comunione de' piaceri da una parte, e la vita solitària dall' altra. Sicche essendo essi per i legami posti dalla natura in pecessità di vivere uniti , ne viene pure per conseguenza delle cose osservate, che fra essì si formi un centro di tiunione nel capo della famiglia.

Ma questo capo, cioè questo padre e questa madre, che bagnati dal proprio suo

dore anno per tanto tempo prestato il cibo e l'alimento a i loro figliuoli sino a tanto che non sono stati in grado di provvederselo da se stessi; quel padre e quella madre, a cui i figli sono ricorsi ne' loro bisogni e nelle occorrenze tutte della vita, o per male o per età, si riducono all' impotenza di provvedere al loro alimento, e giacciono immobili in un angolo della capanua. In tale stato di necessità e di miseria, saranno essi abbandonati da i figli, e dalle figlie? Corriamo a soccorrere nostro padre e nostra madre, s'udirebbe per voce comune di tutti. Sono ammalati? Prestiamo loro soccorso ed ajuto: è tolto ad essi il poter provvedere di sostentamento e di cibo il rimanente della famiglia? Andiamo noi a cercarlo per essi.

Se così infelice fosse l'umanità di non sentire compassione per i bisognosi, gratitudine per quelli 2.i quali si deve la vita, tenerezza e sensibilità per gli altri uomini; in questo caso opererebbe l'imitazione, l'assuefazione, l'opinione medesima, cioè quel naturale inetinto di fare ciò che s'è veduto a fare; e quindi procurerebbero i figli l'alimento, la custodia e la difesa de' genitori, a somiglianza di quanto i genitori operaron per essi-

Ma questa, dicono i moderni filosofi, è una convenzione, e questa convenzione è una prova della naturale libertà dell' uomo.

Questa, dico io, è una conseguenza necessaria della natura umana, è un justinto,
è una forza, cioè il risultato de' legami coi
quali la natura medesima congiunge insieme
gl'individui d'una famiglia, che nascono, si
nutriscono, e vivono in comunione; come
è instinto di natura che il padre e la madre
nutriscano ed alimentino i figli che nascono
senza biscono di converzione o di patto.
Questo instinto pertanto de' figli verso i genitori non è che un felice ritorno che fa la
natura verso se stessa: nè può essere che
contrario ed in offesa della natura medesima,
tanto l'abbandono che potrebbe fare il padre e la madre de i figli, che per vivere

anno bisogno della loro assistenza, quanto quello che i figli potrebbero fare de i genitori, quando per conservare la vita egualmente abbisognano del loro ajuto e soccorso. E certamente in libertà de' fig j l'essere sordi a i bisogni de i genitori, come è in libertà d'ognuno il privatsi di vita. Ma se si ricerca se tal libertà sia consentanea alle leggi della natura, onde poterla chiamar naturale; si vedrà che come la natura prescrive facitamente le leggi per la conservazione dell' individuo, così altrettanti vincoli va, come si disse, provvidamente tessendo, onde sussista, e si mantenga la società, ed i reciproci riguardi e doveri, co' quali à cominciato a sussistere. E però se la libertà d'abbandonare i genitori ed i suoi simili al tempo della loro necessità è contraria alle leggi della natura, questa libertà non sarà mai naturale, ne per tale potrà definirsi. In oltre siccome non può dirsì, se uno non usa della libertà di uccidersi, ch' egli rimane in vita per un patto o convenzione fatta con se medesimo,

così se i figlj non si servono della lor libertà d'abbandonare il padre e la propria famiglia, non potrà asserirsi ch' essi rimangano uniti solamente in vigore d'una reciproca convenzione; ma bensì per forza di instinto, e d'attaccamento inerente alle leggi della natura.

Supposto non ostante ciò, che nella innocenza e semplicità naturale d'una famiglia nascente ci sia un mostro che, sordo alle voci della natura, non pensi che a se, e riguardando il padre come un estraneo sia insensibile a i bisogni di lui e de i piccoli fratelli, e li lasci in abbandono a pericolo di perire, quale orrore non ecciterà egli nell' animo de' buoni? E qual odio non debbono questi concepire contro di lui?

Ognuno in se à il sentimento del bene e del male, del buono e del cattivo, come del piacete e del dolore; e però dal confronto di tali estremi dee essersi sviluppato l'amorte per le buone azioni, e l'odio contro le cattive.

· Questo naturale aborrimento alle azioni sche si oppongono alle leggi della natura è -tanto antico quanto la natura medesima ; e -negli annali della umanità i castighi e le pene -più severe di lapidazioni e di fuoco, sono imposte a i delitti, che riguardano i genitori. Siccome l'uomo diferisce da gli altri animali, dice Polibio (nel lib. VI.) per la mente, e per la ragione, così non è verisimile, che quelli che veggono l'abbandono; e l'ingiurie de' figlj verso i loro genitori, non sentano nell' animo un tal delitto, non lo condannino, e riguardando il futuro, non veggano poter accadere contro di essi altrettanto. Da tali sentimenti, dic'egli, nacque al principio delle società la nozione de doveri promiscui, e la considerazione di quella forza, in cui è riposta l'origine, e il fine della giustizia.

Non è dunque per patto o per convenzione, che i figli siano uniti al padre e convivano in famiglia; ma è la natura, che formando l'uomo incapace di bastare a se stesso, e compartendogli, in luogo delle armi e de' naturali soccorsi somministrati a gli altri animali, la sensibilità e la parola, chiaramente dimostra averlo destinato per conversare cogli altri, onde ajutarsi e scambievolmente soccorrersi. L'uomo pertanto non
per elezione, ma per necessità à bisogno del
soccorso e del commercio de' suoi simili, sia
per conservarsi, sia per compiacersi, o sia
per vivere come conviene ad un animale sensibile e ragionevole; e per conseguenza rispettivamente alle leggi di natura, non à libertà d'abbandonare la famiglia, o col privarsi di vita, o col ritirarsi in un bosco a
vivere cogli animali, il che è lo stesso.

Ma se per queste leggi di natura è obbligato senza patto o convenzione, anche tal volta suo malgrado, a vivere in società, è egli mai da supporsi che debba o possa egli vivere indipendentemente da quei mutui riguardi e doveri, che la natura non meno che la provvidenza paterna per lunga assuefazione ed esperienza anno imposto per la conservazione e felicità di ciascun individuo

in particolare, e della società intera o famiglia in generale? Rinunziamo alle idee dell' nomo animale, e dell' uomo pianta, e riflettendo alle tendenze del cuore ed alle leggi della natura, concludiamo, che l'impiegare le proprie forze e le proprie prede al sostentamento di tutti, ed al bene comune della società, in cui si nasce, è un instinto naturale dell' uomo, come è quello di custodire e conservare la propria vita, e provvedere alla propria sua sussistenza; e che però non des chiamarsi col nome di diritto, o di libertà un' azione che sia contraria all' instinto ed alle leggi della natura, cioè a quel principio di ragione e di giustizia, di cui la natura à ricolmati gli uomini a differenza degli animali; ma piuttosto con quello di restà e di delitto.

#### CAPO V.

Principj di Religione naturale, e conseguenze.

che ne derivano.

Ma la nostra isola, tuttocche provveduta della natura di produzioni e di comodi in abbondanza, non sarà stata esente da i senomeni e dalle meteore dell'atmossera. Quindi, grandini e venti e tuoni e sulmini e uragani e terremoti ed eclissi si saranno veduti e sentità.

Cos' è quest' orrore e questa desolazione, avranno detto i timorosi e spaventati figliuoli al padre, al di cui seno si saranno rifugiati? Questi però, a cui una maggiore età à dato maggiore esperienza e miglior uso di riflessione, non avrà potuto altrimenti soddisfare le loro ricerche, che col dire esser quella una manifestazione dello sdegno dell' aria e del cielo verso di loro. Ma, cos' è questo cielo e quest' aria? avranno essi replicato. E' il luogo, avrà il padre soggiunto, ove

risiede quel benefico, corpo luminoso, che rischiara e riscalda l'universo, e l'altro minore che si vede la notte, con tanti altri corpi risplendenti, che abbelliscono la gran volta, che ci ricuopre. Ma, chi à fatto e questa volta, e questi corpi? avranno essi tichiesto. No certamente l'uomo. Dunque avrà detto il padre, avrà fatto tutto questo un Essere padrone di tutto, e da cui il bene ed il male derivano. Seguitando però il trono nel tempo di si fatto ragionamento, o pure l'eclissi: è forse, diranno i figli, sdegnato con noi questo Essere, questo Dio, che ci toglie il sole, e che minaccia rovina? Cosa mái fatto abbiamo che meritar possa cotal castigo? Preghiamolo a placarsi ed a perdonarci :

Pregano dunque Dio che si plachi; quindi terminato l'eclissi, o l'uragano, riconoscono la grazia della primiera serenità, come un effetto delle loro preghiere accolte ed esaudite dall' Onnipotente.

Che se mai nel tempo della tempesta il fulmine

fulmine, o altra disavventura colpisse quello de' figlj che avesse commesso qualche azione cattiva, allora si stabilisce per sempre; e per tutte le generazioni è tramandata la memoria della punizione che Dio à data al colpevole. E così il principio delle naturali affezioni, e l'effetto dell' instinto e dell' assuefazione nell' osservanza delle leggi della natura nei dovuti riguardi alla società, diviene un canone di religione, che seco porta il timore del castigo celeste.

Questi principi sono quelli di religione naturale, e sono il fondamento del culto. Ma siccome sono nella nostra isola appresi in virtù delle instituzioni ed ammaestramenti del padre, così nel medesimo tempo formano il seme di quella primitiva credenza, che il capo della società sia l'interprete della volontà dell' Essere supremo, e sia il più grato intercessore per ottenere le grazie che si ricercano.

Questa credenza dà una nuova e più solida consistenza all' opinione; e questa opi-Tomo XVIII. pione produce negli animi di tutti gl' individui componenti la nostra socierà, verso il
capo di famiglia, un rispetto ed una subordinazione tanto pù decisa, quanto più all'
interno sentimento del bene e del male, delle
buone e cattive azioni si accoppia il timore
del castigo celeste, e la persuisione dell' interessamento che il Creatore del tutto mostra
di avere nella loro vita. Così in seguito nel
padre di famiglia si urì il sacerdozio, come
fu in Ruben primogenito di Giacobbe.

Ora con tali semi di bene e di male, col timore dello sdegno divino, con la riverenza ed opinione verso il capo e padre della famiglia, nascono i nipoti, e numerosa diviene la popolazione degl' imitatori, presso a' quali per una necessaria e naturale concatenazione d'idee passa la tradizione, e vi si forma un principio di costume.

Per mezzo di questo le azioni prendono ordine e regola più precisa; si sviluppa quel sentimento che si chi ma interna ragione, e così la società si riduce a miggiore consi-

stenza. Questa da tutti deesi ritrovar buona, perchè del bene comune ciascheduno nel
suo particolare si ritrova a parte; e perciò
a fine di accrescere questi comodi e questi
beni della vita, uno aggiunge qualche cosa
al ritrovato dell' altro: si tenta, si esperimenta, e le prime arti sufficienti a riparare
le naturali indigenze si vanno poco alla volta
abbozzando;

Il prezzo ed il premio di queste particolari fatiche e ritrovati, consistono nella lode,
e nell' universale aggradimento di tutti, e
nel piacere di participarne il frutto cogli altri. Questo interessa, e risveglia l'amor proprio, cioè quell' interna compiacenza d'essere amati, lodati, e stimati da gli altri; la
quale col tempo e con alcune circostanze si
trasforma tal volta in entusiasmo produttore
delle arti, delle azioni ardite, in fine dell'
eroismo.

Io non voglio che consideriamo i nostri isolani altrettanti eroi; mentre cadremmo nell' estremo opposto all' altro di creder gli uo-

#### L' Uomo Libero

¥ 2

mini come insensati animali. Basta che colle naturali tendenze, e colla serie delle impressioni regolate per concatenazione della natura, accordiamo ad essi questo grado di compiacenza nelle buone ed utili azioni, che soddisfaccia quel sentimento dell'animo, che amor proprio si appella: onde con questo veggiamo accrescersi i vincoli ed i legami della società in proporzione ch'essa divien numerosa.

Ma finalmente a questa crescente popolazione manca il padre e la madre che anno
terminati i loro giorni. I figli forse per le
istruzioni paterne prevenuti della fine dell'
uomo, colle lagrime a gli occhi ed oppressi da un interno dolore, custodiscono i cadaveri, indi li depositano sotterra, o li ritengono diseccati in qualche angolo della capanna. La memoria delle azioni e de i detti
del padre si accoppia a quel sentimento che
indispensabilmente seguita la perdita di persona, per cui la natura à formiti tanti legami rispetto a i figli ed a i nipoti, che

sono stati uniti con tenerezza e rispetto. Ne viene quindi la riverenza alla memoria del padre propagatore, e la credulità d'essere stati procreati dall' intercessore e dall' interprete della divinità. In conseguenza si riguarda il luo go del sepolero come sacro, e fermenta il seme degli onori funebri. Questo rito è altrettanto antico che universale, e questa universalità ci dimostra essere esso derivato dalla natura. La venerazione verso i morti, e verso i sepoleri, è una conseguenza dal rispetto verso i vivi. Se questo è un pregiudizio: pregiudizio sarà pure la subordinazione. Guai, se le nazioni da tali pregiudizi guarissero!

Come poi per la natura medesima l'uomo è portato al mirabile; così alle azioni, alle instituzioni ed a i detti del padre vi si aggiungerà sempre un grado di meraviglia, che colla tradizione passerà forse alla stravaginza e alla favola: ma che però formerà un certo codice verbale d'ordini e di sentimenti, che col tempo diverrà legge e costituzione d'una società più estesa e più numerosa.

# ĆAPO VL

Primo diritto in Natura l'occupazione. Prima convenzione la proprietà. Società naturale.

Libertà naturale.

Maneato il capo di famiglia così numerosa, e rimasta nell' animo de' superstiti la
tenera e rispettosa rimembranza di lui, coll'
assuefazione ad un genere di disciplina e di
costume; non è credibile che i fratelli ed i
loro figij divengano altrettante tigri e lupi;
ed in un momento si lascino trasportare all'
odio ed alle inimicizie. Noi parliamo d'uomini dotati di ragione e di sensibilità: in
oltre mancar dee il soggetto di queste perverse passioni, mentre l'isola fornisce il bisognevole per tutti, e chiunque si provveda, non fa ingiuria ad alcuno, nè impedisce
a gli altri di fare altrettanto.

E' bensì perduto il centro della comune riunione, e nessuno de' fratelli può assumersi

saturalmente quella riputazione e quella preminenza, di cui godeva il capo di famiglia.
Ora sono dieci o dodici altri capi di famiglia con moglie e figlj. L'amore e l'attaccamento per questi, è molto più forte di
quello che aver possono i fratelli fra di loro:
conviene accrescere le abitazioni ed i tuguri,
e ciasche lun capo unito alla propria famiglia
ad imitazione del primo esemplare pensa alla
conservazione e custodia di essa, non ritehendo per gli altri che un'affezione di consuetudine, sostenuta dalla comunione de' piateri e degli ajuti:

Ora questa popolazione è padrona e proprietaria di tutta quest' isola e de i produtti
di essa: Il diritto di proprietà sta adunque
presso tutta questa popolazione, che noi diremo società naturale; e questo diritto della
natura madre imparziale di tutti, è dato a
ciascheduno indistintamente, tutto che le famiglie sieno separate e fra se stesse disgiunte:

Il primo passo adunque secondo la natura in una crescente società, sarà quello di distinguersi in diverse famiglie, conservando però in comune il diritto di proprietà del suolo e de i prodotti dell' isola.

In un gran continente disabitato, potrebbero le famiglie a grandi distanze dividersi e suddividersi ancora; ma in una ristretta isola breve sarà lo spazio di terreno che le dividerà.

Divise adunque esse, incombe al capo ed a i figlj di ciascheduna il necessario obbligo di provvedere e cibo e comodi dalla terra, dalle piante, dalla caccia, dalla pesca; onde tutti ugualmente avendo i medesimi bisogni anno pure la premura istessa per soddisfarli. Ma tutti non sono dotati della medesima attività, destrezza, e penetrazione onde prevenirli, cosicchè nei provvedimenti e nei modi di farli, comincierà a scorgersi una disuguaglianza di maggiore o minore industria ed avvertenza.

Questa ecciterà i più diligenti ed attenti a far sì, di non essere prevenuti; onde chi è primo si provvederà più facilmente degli altri, e chi è il più tardo ed il più lento correrà pericolo di rimanere sprovveduto; e questi che s'è provveduto dianzi, acquisterà certamente sulla roba occupata il diritto di proprietà.

La prima occupazione dunque costituirà il primo diritto di proprietà in natura, com' è l'ultimo nella società. Questo diritto petò è accidentale, e, per così dire, precario; ma è però tale che autorizza l'occupante a conservare come propria la roba occupata, onde senza una spontaneità e volontario concorso non può esserne spogliato.

Ma la privazione, ed il bisogno induce altri a desiderarla: si passa a p. tteggiarne la cessione intera o la divisione; e non succedendo nè l'una nè l'altra vi sottentra la rapina o la forza della ostilità: conseguenze dell' inerzia e del mal talento degli uo nini.

Provata una volta questa forza, e sostituita essa all' industria ed alla diligenza delle
provvisioni, nessuno è più sicuro del fatto
suo: e nell' incertezza degli alimenti e della

sussistenza propria e della famiglia si uniscon no quelli ne' quali son più radicati i semi del bene e del male, e si son formati un costume sotto l'educazione del capo di famiglia; e si comincia a pensare al modo di assicurare la tranquillità e sussistenza di ciasseheduno.

Questa assicurazione non può sussistere; se non si circoscrivono i confini, dentro a' quali ogni fimiglia debba contenersi senza usurpare l'altrui. Dunque ne viene la necessità di stabilirli; e però si divide l'isola, o pure una data porzione di essa in tante parti, quanti sono i capi delle famiglie; e questa divisione succede per consenso comune, e per volontà di tutta questa societa, per quell'interesse onde è mosso ciaschedun individuo che la compone.

venzione fra gli uomini non è, secondo le tracce della natura, quello che gli uomini liberi fanno con la società per unirsi; ma bensì quello che la società naturale fa cogli uomini unia, per iscioglierli e separarli.

Separati essi, ecco il mio, e'l tuo: ecco il principio delle proprietà reali, emanato però e dipendente dal primitivo diritto della so-cietà naturale sopra di tutto.

Questo è un nuovo stato dell' uomo; mentre alla domestica disciplina, con cui ogni famiglia, sull' esempio di quella da cui discende, s' è modellata, ed oltre i legami posti dalla natura per la reciproca unione degl' individui che la compongono, in questo nuovo stato altri vincoli ed altri doveri si prescrivono dalla natura medesima per la conservazione e tranquilla sussistenza di ciascheduno, che è l'oggetto naturale dell' uomo.

Nell' isola detta di Pasqua nell' oceano Pacifico, si nota nella relazione della spedizione de' tre vascelli, che i terreni erano separati e divisi per mezzo de' limiti tirati a cordone: che ciascheduna porzione sembrava appartenere a famiglie distinte e rette da i rispettivi capi di esse, senza indizio alcuno di sovrano. Così Licurgo divise il territorio di Sparta; così Platone stabilisce il primo fon-

damento della sua repubblica; e così il Popolo eletto cominciò a sussistere, dividendo
in dodici porzioni corrispondenti a dodici tribù, il terreno di quà e di là del Giordano,
suddividendosi ogni tribù nelle rispettive famiglie. Questo è lo stato di cui porliamo,
cioè la prima assegnazione del mio, e del
tuo, dalla quale assegnazione ne nascono necessariamente nuovi doveri riguardanti la società.

Ma' quali sono questi doveri? Quelli cer-, tamente di contenersi dentro i propri limiti, e non usurpare l'altrui.

Può egli essersi fatta una divisione di terreno senza una tale prescrizione? Dividere
il terreno in proprietà particolari all' oggetto
che ognuno sia sicuro del fatto suo, e poi
lasciare a ciascheduno la libertà di prendere
quello degli altri, sarebbe stato un voler
porre i buoni e moderati sotto l'arbitrio de'
cattivi; o pure l'eccitare uno stato di guerra, in cui il più debole divenisse sempre vittima del più forte. Questo si prova col fatto.

L'isola d'Oumnak fu scoperta da i Russi nel 1767; è una di quelle che formano l'Arcipelago fra l'Asia e l'America settentrionale. In quest' isola le famiglie sono separate; ed ognuna à un dato spazio di terreno e di spiaggia di mare in proprietà. Si nota dall' Autore dell' Essai sur le Commerce de Russie avec l'Histoire de ses decouvertes, che ciase cheduno rispettava in tal' isola i diritti dell' altro, in modo che non ardiva nè di cacciare, nè di pescare oltre i propri termini e confini. Ecco dalla divisione de' terreni nata la proprietà; dalla proprietà stabiliti i diritti; e da i diritti per semplice legge della natura, prescritti i doveri di non usurpare l'altrui.

In fatti il primo oggetto di natura è quello della propria conservazione: e però se in grazia di questa è necessariamente accaduta la divisione e si sono costituite le proprietà, è innegabile che nel medesimo tempo in ciascheduno siasi immedesimato naturalmente l'obbligo di mantenersi dentro i propri confini. Reso così proprietario ciaschedun capo di famiglia d'una porzione di terreno, dispone di questo come di cosa sua propria; comincia a coltivarla, a moltiplicarne i prodotti con l'uso del gregge e del lavoro; e quindi à principio l'agricoltura. A questi capi di famiglia manca, per dir vero, la dipendenza fisica verso il primo padre; ma vi si sostituisce subito la dipendenza morale all'osservanza di quel naturale principio di non usurpare l'altrui.

I capi di famiglia adunque oltre l'instinto della natura di provvedere, custodire, ed educare la propria prole, ânno il dovere di rispettare le altrui proprietà; ed i figli oltre i vincoli, coi quali la natura medesima gli unisce alla paterna subordinazione, si vanno educando co' principi fondamentali del mio e del euo; e conoscendo non doversi fare ad altri ciò che non vorrebbero fosse fatto ad essi, ascrivono facilmente alla classe delle azioni malvage, odiose al cospetto degli uomini e degne del castigo divino ed umano, l'usurpazione, la violenza, e la rapina

sulle robe che appartengono a gli altri.

Si forma quindi dalla forza del rispettivo interesse un senso comune, in grazia di cui ciuscheduno divien garante della tranquillità de' particolari e di tutti in generale; e quindi io credo prender origine quello che Grozio chiamò diritto delle genti interno, e che per mancare d'una precisa definizione fu tanto combattuto dal Vattel. Questo diritto è emanato dalla prima legge di conservazione, e non è esso che una modificazione o applicazione chi dette leggi naturali, stante la circostanza d'aver legata ed unita la propria tranquillità e sussistenza a quella de' suoi simili, e formato un interesse comune di difenderla e garantirla dalle altrui usurpazioni.

Ma, oltre questo necessario sentimento di non usurpare l'altrui, e di disendere le cose proprie, e quelle degli altri, inspira la natura altri sentimenti più decisi negli nomini sensibili, che riguardano i reciproci ajuti e soccorsi. Un distretto dell'isola, appartenente ad una o più samiglie, dalla grandine e

o dalla aridità o dall'acque è distrutto; e perciò manca il modo ad esse di provvedere al proprio sostentamento, nel tempo che abbondante è la ricolta delle ,altre parti. I proprietari di queste saranno essi così inumani di negare a i bisognosi una porzione de i loro prodotti, sul riflesso anche di ritrovare, nel caso d'uguale disavventura, altrettanto ajuto e soceorso? Sarebbe questo il caso de' Trogloditi graziosamente immaginato e dipinto da Montesquieu nelle Persiane, e sarebbe questo il principio cattivo della civil società: mentre questa nasce ugualmente dall' ordine naturale, che dal disordine, La natura fa in ogni caso sentir le sue voci vittoriose sulla legge della conservazione. Quindi à la prima sua sorgente il diritto delle genti.

Se però è in natura la sensibilità, l'imitazione, ed il sentimento del bene e del male, con cui l'uomo vive legato alla famiglia; se è una naturale e necessaria conseguenza della comunione in famiglia il rispetto al capo di essa, la disciplina, il costume; e se stabilita

ed acquistata è la proprietà per consenso di tutta la società naturale, ne viene che la legge della propria conservazione si modifichi nel rispettare e nel difendere anche la proprietà degli altri, e nei reciproci soccorsi ed ajuti, ne verrà per conseguenza che tanto il suicidio, quanto l'egoismo siano contrari alla natura medesima; e la libertà naturale dell' nomo consisterà unicamente nell' esatta osservanza' delle leggi naturali, e di quella modificazione ed applicazione di esse, che naturalmente nasce dalle circostanze d'una società, in cui la privata tranquillità e sussistenza colla sussistenza e tranquillità di tutti, è positivamente legata e congiunta. Il conoscere tali rapporti è un effetto di quella ragione con cui l'uomo è indotto a moderare gl' impeti del trasporto e della passione: perciò si definisce animale ragionevole. Liberamente vivere ed agire a tenore ed a norma delle leggi della natura, modificate dalla ragione, è tutto quello che si chiama diritto di libertà appartenente all' uomo; liberamente

vivere secondo le leggi della natura, con la sola guida dell' instinto, è il diritto degli animali. Burlamaque (cap. 2) definisce tal libertà come una facoltà per cui l'uomo può fare e non fare una cosa, determinandosi a quello che crede convenirghi il più: ma soggiunge in seguito, che tale facoltà non può essere cieca, nè priva di conoscenza ed intelligenza.



## PARTE SECONDA.

そんかっそ

#### CAPO I.

Dell'origine della Società civile in generale, e della Sociabilità. Il Governo naturale, anteriore alla Società civile.

on è del nostro instituto la ricerca del modo, e del quando siansi formate tutte le società: e inutile impresa sarebbe questa. Il Filosofo di Stagira (cap. 2. de Repub.), cominciando dalla emanazione d'una prima famiglia, asserisce essersi costrutte diverse case, coll'unione delle quali è nata la società, indi la città; e però ogni città, come le prime società, essersi fatta per legge di natura, cioè per un fine dalla natura prescritto.

Questo fine della natura non è altro che quello della conservazione e propagazione

(l'Heineccio dice felicità); onde in proporzione del genio, della situazione, de i bisognì e delle circostanze, possono le nazioni esser convenute in alcuni ordini e provvedimenti, co' quali venne applicata e modificata la legge medesima della natura. Perciò molto sapientemente Cicerone (lib. 1. Leg. S. 6.) asserì ciò che prima Crisippo aveva insegnato, cioè che la legge è la massima ragione insita nella natura, che insegna ciò che deve farsi, e proibisce il contrario.

Se si riguardano compendiosamente gli estremi delle società ed i varj modi co' quali sussistono, è certo che paragonate una con l'altra, e confrontate poi tutte colla chimera dell' indipendenza naturale dell' uomo, si possono ritrovar non solo argomenti di declamazione in favore del genere umano; ma anche de i plausibili fondamenti per fabbricar de' sistemi. Ma sottratta dal calcolo la distiguaglianza de i termini, cioè l'uso del ferro, la scrittura e la convenzione di rappresentar i valori delle cose per mezzo de i mer

talli (che, eccitando nei popoli prima dell' Asia, poi dell' Africa, indi dell' Europa un' intemperanza morale, anno trasformate le tendenze semplici della natura) si vedrebbe la sola mano di questa madre comune aver operato ugualmente nella formazione e costituzione di tutte le società, in proporzione del genio e del catattere delle nazioni.

Il genio, per esempio, degli Egiziani si ritrovò comune a quello de i Messicani, comme può dirsi de i Cinesi al confronto de' Peruviani. Ammendue quelle nazioni furono conquistatrici, feroci e superstiziose: e quest' altre due placide, diligenti e coltivatrici. Quindi i costumi si avvicinarono; mentre tanto in Egitto che al Messico ritrovato abbiamo eccedenza di lusso, piramidi, geroglifici, vastità di fabbriche, di giardini, e fino uso di circoncisione: quindi tirannia nei principi, e inumanità nei sacerdoti. Al contrario nel Perù, e nella China grandissima umanità degl' Incas, e degl' Imperadori s'è decantata sempre per i loro popoli; e le arti utili in-

trodotte, l'industria estre namente animata, le leggi umane e dirette al bene comune anno formata l'ammirazione di tutto il mondo e de i medesimi loro conquistatori. La sola differenza, che passò fra 1 popoli dell' America e quei dell' Africa e dell' Asia, è dipenduta dall' uso del ferro, della scrittura e delle monete, in grazia di cui queste nazioni vantar possono sopra di quelle d'America una decisa superiorità. Sarebbe egli strano il dedurre che la parte orientale dell' America abbia avuto ne' tempi anteriori alla grande innondazione dell' Oceano, alleanza o correlazione con l'Egitto, e la parte occidentale con l'Asia? Di questo in altro tempo avremo forse vaghezza di ragionare (a).

Con quali mezzi siansi unite queste nazioni per formare le leggi e le costituzioni, colle quali s' è distinta la superiorità e la dipendenza, l'autorità legislativa e l'autorità esecutrice, è certamente ignoto a i fi-

<sup>(4)</sup> Si sono estese però in seguito le Lattere Americane.

losofi. Hobbes propose da uomo feroce lo stato di guerra e l'instinto di soggiogare e di acquistare. Rousseau, come cittadino di una reppubblica in gran parte formata da Risfuggiati, sostiene un contratto da ciascheduno individuo formato con l'universale. La riunione delle volonte, dice Gravina, formo lo stato civile, e la riunione delle forze lo stato politico.

Questo principio generale può esser vero, mentre in qualunque maniera la società naturale sia passata alla stato civile, ci à voluto sempre che si riunissero in un solo sentimento e parere, o tacitamente o espressamente, tutte le volontà. La quistione però consiste nell'esame di queste volontà analizzando il fine per cui si sono determinate. Ciascun di noi ponga in comune la sua persona, ed ogni sua forza sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo in corpo ciaschedun membro, come parte indivisibile del tutto: quest' è il patto (dice

durne un principio generale per l'origine di tutte le società. In oltre, se i deboli si sono uniti per resistere a i più forti; la società di questi sarà stata anteriore a quella de i deboli. Dunque la debolezza non può essere stata la prima cagione della formazione delle società.

Prima però delle ragioni e delle condizioni, sembra che si dovesse da i filosofi mo= derni rintracciar il fine delle società. I patti e le ragioni possono essere state varie e disverse; ma il fine sarà sempre stato un solo, generale e costante. Questo fine non può essere se non che coerente alla natura i onde siccome nello stato di società naturale, la natura medesima a somministrati i mezzi co quali gli uomini nell' acquisto delle rispettive proprietà anno provveduto alla loro sussistenza e conservazione propria e della famiglia; così il fine solo di meglio conservarsi tale sussistenza, e di godere di uno stato migliore, deve essere stato quello per cui le famiglie si sono unite a formare un qualche governo, cicè a stabilire una regola ed a prescrivere un ordine, con cui le azioni degli uomini fossero determinate a ciò, che si dovesse fare o non fare.

Il sentimento di unione fra gli uomini è di convivere insieme è in natura, perchè è in natura, oltre l'uso della favella, la compassione, l'affezione, in una parola la sociabilicà. Cumberland la chiama benevolenza. Si potrebbe al certo dimostrare, com' egli à fatto anche fisicamente, che l'uomo per natura è indotto ad amare la società, ed # bene altrui a differenza d'ogni altre antmale. Alcuni filosofi anno definito l'uome animale risibile: jo credo che non abbiano avuto tutto il torto. Questo sintomo è pari ticolare dell' uomo, perchè è particolare nel corpo umano la comunicazione del pericardio col diafragina per mezzo de i nervi che vi si uniscono, come il nervo del diafiagma si congiunge in alto coi nervi delle mandibole e del viso. Quindi è che, nata dalla immaginazione o da solletico una qualche piacevole

impressione sul diafragma, e per conseguenza sul cuore, i nervi si contraggono, il diafragma s'alza a diverse riprese, e scoppia il riso sul volto. Questo rallegramento è piacevole e dilettante, e questa dilettazione è ignota a gli altri animali; i quali però con l'uomo anno comune il sentimento del do--lore, dell' ira, ed altre fisiche sensazioni. L'istesso può dirsi per rispetto al pianto ed alle lagrime. L'uomo in solitudine è fuori del caso di godere di tale dilettazione a lui soltanto particolare; onde se fra i segreti della natura umana si titrova un fisico elemento di tal fenomeno, non verificabile se non in società, non può essere che opera della natura medesima quell' inclinazione, che l'uomo riconosce in se stesso d'unirsi a gli altri uomini, di godere nella comunione de' piaceri, come si rattrista nei mali, e di regolare e modificare sulle semplici esterne impressioni gl' interni sentimenti del cuore. Per prova di questo, basta riflettere un momento all' impressione de' fatti istorici, ed

all' illusione d'una teatrale rappresentazione. Il riso e'l pianto con cui accompagniamo le azioni che non ci toccano, ma che pajono. vere, ci convincono della nostra interna seno sibilità, indipendentemente dall'amore ed in. teresse di noi medesimi; e ci dimostrano in qual maniera si amino gli uomini e le loro azioni, anche senza vederli, come fuori del teatro amiamo Cicerone, Dione, Timoleone, Epaminonda, e tanti altri eroi dell' antichità. Altra prova più convincente ancora ci somministrano gli uomini situati fra le montagne. non infetti del contagio de' cittadini, e che si avvicinano per conseguenza allo stato semplice della natura: voglio dire l'ospitalità gratuita e non interessata. Chi viaggiò negli Svizzeri fra le alpi, in Dalmazia, nell' Istria. ed altrove, può fare ampla testimonianza della cordiale accoglienza ricevuta da i villici. e dell'affettuoso trattamento ed assistenza con cui accolgouo essi e ajutano il forestiere. L'autore delle Ricerche filosofiche dice che l'ospitalità è il carattere de' selvaggi e

de' barbari: Questa ricerca è poco filosofica. L'ospitalità è una prova del naturale instinto dell' uomo alla sociabilità ed alla benevolenza. Dunque tale sociabilità e benevolenza è l'instinto naturale che unisce l'uomo in società, ed il tacito fine potrebbe essere quello di godere d'uno stato migliore. Questo fine però non deve aver prodotto tutto in un getto quello, che noi chiamiamo governo civile. Con tal nome non onoreremo noi il governo de i re pastori, nè quello di Taitì. Cotesti formano una classe anteriore al civile. L'invenzione delle lettere e della moneta maturò la formazione del governo civile in alcuni luoghi più sollecitamente che altrove. In America può dirsi governo civile quello unicamente che si trovò al Messico, al Perù, in Tlascala, in Tabasco ec., ove uso d'oro e d'argento, ed una spezie di scrittura si ritrovò. Quindi è che io credo doversi stabilire, che prima del governo civile vi sia stato il governo naturale. Questo sarà il soggetto del nostro esame.

#### CAPO II.

### Continuazione, e del Governo naturale.

La famiglie proprietarie, al solo fine di meglio conservarsi le proprietà rispettive e di godere d'una vita migliore, si saranno convenute, se crediamo a i moderni filosofi, par formarne un governo. Sia questo accordato per ora in semplice ipotesi. E' però incerto tra i detti filosofi qual sorta di governo abbia preceduto, se il monarchico o il repubblicano.

L'esempio del padre di famiglia sembrò ad alcuni aver potuto somministrare il modello, onde dar preferenza ad un solo sovrano; ma il Presidente di Montesquieu crede di abbattere tal'opinione col riflesso che, morto il padre di famiglia e rimasti i figli, l'uguaglianza di questi doveva portare le stato di repubblica, piuttosto che altro.

Giusta jo ravviso tal riflessione; ma rammentandoci che, mancato il padre e formatesi diverse famiglie, v'è stato un tempo intermedio di società naturale, come abbiamo provato, non possiamo convenire col detto filosofo nel fissare così sollecitamente dopo la morte del capo di famiglia una costituzione civile repubblicana o monarchica.

Perchè questa succedesse, vi volevano delle riflessioni ragionate e discusse; e queste riflessioni dovevano esser promosse o dalla esperienza o dalla previsione, o pure dalla persuasione e dalla necessità.

Calcolate le progressioni dello spirito umano io ritrovo che, siccome l'esperienza e la
previsione debbono aver contribuito nel formare una costituzione di repubblica, in cui
la perfezione delle leggi ed il modo di farte
osservare potessero assicurare la proprietà e
la libertà de' cittadini; così in tal caso e
più tempo e maggiore forza di riflessione
doveva ricercarsi di quello che occorrer poteva per incaricare un solo individuo a provvedere per la conservazione di tutti: giacchè
per far tale risoluzione bastava o la persuasione

sione, o la necessità di alcune circostanzo dipendenti anche dalla sola natura, cioè dall' urto di varie e fra di lor contrarie passioni.

Per convincerci di quanta meditazione e ponderazione abbisogni per costituire una repubblica, basta osservare quanto da gli antichi filosofi è stato scritto nel tempo, che tanto comune era la democrazia, particolarmente in Grecia, e quanto abbiano studiato i legislatori per ritrovare il modo, onde la. società nell' equilibrio delle forze e dell' autorità tra cittadini, lungamente godesse d'una felice e trapquilla libertà. Note sono le leggi di Licurgo per gli Spartani, e di Solone per gli Ateniesi . Quegli nella comunione degli alimenti, e nel bando de' metalli e del lusso. volle costituire una repubblica di soldati ș questi, abolite le sanguinose leggi di Dracone, nella interna polizia e nella coltuta dell'animo eccità il genio delle arti e della grandezza. La maggior parte però ebbe in mira il gran progetto, nè durabile mai per Tome XVIII.

lungo tempo, nè mai bene eseguito, della perfetta uguaglianza fra cittadini. A questa mirà Fidone Corintio, e più ancora Fales Calcedonio; ma Socrate, se crediamo a Piatone, spinse l'affare all'estremo, cioè sinq alla comunione delle mogli e de' figliuoli, a somiglianza de' Trogloditi descritti da Agatar. chide nel Periplo del mare rosso. Ippodamo Milesio più molle e più voluttuoso di tutti, ma però più politico, per non dire in questa parte più conoscitore dell' umana natura, propose che la città non dovesse contenere più di dieci mila persone, e fosse divisa in tre classi ; cioè di agricoltori, d'artefici e di militari; che il territorio fosse pur diviso in tre parti, una sacra per i tempj e sacerdozio, la seconda appartenente al pubblico, e la terza in proprietà de i privati. Così in tre parti divideva le leggi. Egli considerava non potersi estendere ad una numerosa ed indefinita popolazione la legge dell' equilibrio economico nell' uso delle proprietà. Così i Gesuiti nel Paraguai divisero le comunità in porzioni di dieci mila anime per ciascuna, e vi adattarono il sistema degl' Insas. Aristotile (lib. 2. de Repub.) fa lungo esame delle repubbliche ugualmente che delle, opinioni. Tutto questo dimostra, che per la formazione d'un governo repubblicano abbisogni o di lungo tempo, o di molta e profonda meditazione; di che certamente, comesi disse, non mai è capace una società naturale, quale noi nella Parte prima abbiamo descritto.

Montesquieu (livr. 3.) stabilisce come fondamento indispensabile delle repubbliche la virit: principio molto prima veduto da Aristotile. Non so se ia m'inganni; ma credo che il cominciamento ed ingrandimento di tutte le repubbliche sia stato l'entusiasmo: che la conservazione di esse dipenda dalla moderazione e dall'amore dell'ordine, in che veramente consiste la virtù: e che la decadenza provenga dall'ambizione e dal privato interesse de' cittadini. Perchè uno si scordi di se, di sua famiglia, delle sue pro-

prietà, e sacrifichi tutto a quell' idolo e a quell' ente di ragione, che si chiama bene pubblico, ci vuole un riscaldamento d'animo, una forza d'opinione, in fine un entusiasmo, che lo trasformi e lo faccia esser sordo a tutte le voci della natura. Non ci à voluto meno, perchè dalla dipendenza e dalla schiavitù si liberassero quelle nazioni. che poi si costituirono in uno stato repubblicano, come negli ancichi tempi è avvenuto in Grecia, in Roma, in Sicilia; nel tempo di mezzo in Italia; e nelle ultime età in Elvezia, in Olanda, in Inghilterra. Il medesimo si vedrebbe esser pur accaduto in America, se gli annali di Tlascala fossero sino a noi pervenuti: e questo accadde sempre per opera non già de i perversi, ma de i generosissimi e grandissimi d'animo e di ardire, come dice Polibio (lib. VI.), per sottrarsi dal dispotismo e dalla tirannia.

All' incontro una semplice persuasione in favore d'un uomo creduto il più probo ed il più ardito degli altri è bastante, perchè se costituisca un sovrano.

Lasciato dunque tutto questo da parte, vediamo con quai gradi e con quali regole procede la natura per passare dalla società naturale al governo civile.

Nella società naturale, essendo divise le proprietà di ciascheduna famiglia, non è difa ficile che nasca una qualche querela ed offesa. L'intromettersi fra i contendenti, il render la pace fra le famiglie e gl' individui, il rammentare le massime tramandate dal primo padre, la declamazione contro le cattive azioni, l'elogio ed insinuazione per le buone, sono conseguenze d'un carattere buono e virtuoso che riscuote l'ammirazione, l'approvazione, il rispetto di tutta la società. Dietro questo sentimento e questa opinione, in qualche occasione più rimarcata, ne nasce naturalmente un' acclamazione; e doll' idea e col tipo del primo padre di famiglia per un consenso universale vien esso dichiarato il padre comune, e destinato a provvedere a i bisogni di tutti, alla pace, alla tranquil. lità ed alla sicurezza di ciaschedu 10. Di questo si parlerà più abbasso. F iii

Io dubito molto che qualora i filosofi anno detto sovrano, abbiano confusa l'idea di camandare con quella di provvedere; senza distinguere che il primo grado di un governo pacifico, condensato in un solo, dev' essere stato quello di provvedere per la sicurezza e migliore stato degl' individui e delle proprietà, e non già quello di comandare. Dico in un governo pacifico, mentre nella circostanza d'una invasione di nemici: o in necessità d'occupare l'eltrui, in una parola nello stato di guerra; il più ardito ed il più coraggioso può farsi capo; e in questo caso consistendo la salvezza di tutti nella riunione delle forze in un solo, da cui prender debbono direzione ed attività, il capo della società dee comandare, e tutti gli altri obbe--dire. Da questa seconda circostanza anno avuto origine moltissime monarchie, ma non è per questo che molte altre nello stato pacifico non abbiano cominciato col solo incatico di provvedere

Lo stato di guerra, ia cui si dà il coman-

do ad un solo, che per ciò acquistà il diritato della forza e della potestà sopra gli altri, imponendo quelle leggi che tal volta sono dettate dalla sola sua volontà, porta françamente al dispotismo. Al contrario il capo pacifico d'una nazione creato al solo fine di procurare la privata e pubblica felicità, dà il fondamento alla monarchia, in cui il sovrano è un rappresentante della nazione e custode garante delle leggi, stabilite.

Il governo che s'è ritrovato nell' isola di Higri, detta poi di s. Domingo, in quella di Taiti, è nelle vicine ad essa nel mar Pascifico, ci anno dimostrato hen chiaramente come in un' isola circoscritta abbia potuto verificarsi la divisione del territorio in più parti, corrispondente alla prima divisione delle famiglie, e nel medesimo tempo un capo e sovrano, che in tempo di pace provvede alla sicurezza di tutti, e non comanda che in tempo di guerra.

Disperse nell' immense selve del Perù emno le famiglie: Manco-Capac, uomo di non

ordinaria penetrazione, si presentò ad esse, dichiarandosi figliuolo del Sole inviato dal padre al solo fine di render gli uomini felici. Una seducente eloquenza persuase que' popoli a seguitarlo. Egli-allora insegnò loro a coltivare la terra, a fabbricar delle case. Sempre maggiore divenne il concerso degli uomini che seguirono l'esempio de i primi. Manco-Capac gli persuase ad unirsi in società; stabilendo un ordine, una disciplina; ed in fine diede le leggi. In poco tempo fermentò l'industria. Con immensa fatica si trasportarono i sassi e le pietre di enorme grandezza; s'innalzò la città di Cuzco, de i di cui avanzi ci diedero conto Condamine ed altri: e tutto il Perù divenne il fortunato e felice regno degl' Incas. Nella maniera medeeima dicesi aver provveduto Vou-vang nella China, allorchè le famiglie disperse si unirono in società; giacchè da alcuni si crede favoloso quanto prima di tal tempo è stato -scritto dell' antico Fo-hi.

Questi imperi sono nati in vigore della sola

del primo si sostituisce un altro capo, che topraintenda, e invigili per la pubblica e privata tranquillità. L'essersi però in tutte le parti del globo rittovate comunemente le sovietà dirette da un cape, è la prova piè convincente di tutte, che la natura umana dalla società naturale non salta mai al raffinamento di un governo repubblicano; ma progredendo sempre conseguentemente alle primitive tendenze di dipendere de un padre e capo di famiglia, passa al governo d'un solo, tenuto sempre costante il primo fine, che discende dalla legge di conservazione, cioè di assicurare la sussistenza nella proprietà de i beni, e della vita di giascheduno. Gli antichi Greci dissero Basilivo quello ohe noi diremmo re, e con tal nome spiegarono mirabilmente le di lui funzioni, mentre il tema è Basic sostegno e luis popolo, onde Bamiles o re, nei primi tempi non altra idea esprimeva che quella che abbiamo noi annunziata; cioè di capo e sostegno del popolo. Al contrario Túpayvos ciranno era detto il des-

pota che alla legge sostituiva la forza. Ne' tempi posteriori, allorchè non esisteva in Grecia altro spirito che quello di repubblica, si confusero da gli scrittori queste denominazioni; ma i filosofi però le anno sempre distinte e separate. Anzi Polibio (lib. VI.) non in due, ma in tre parti distingue la sovranità d'un solo; cioè Re, Monarca, e Tiranno. La formazione del re (dic' egli) è per concorso delle volontà della nazione, la quale dee essere non con la forza, ma col consiglio governata; e in questa parte colloca la vera repubblica. Questo stato è da lui chiamato regno: onde in Polonia, in Inghilterra, e tempo fa nella Svezia, ritroviamo l'immagine di questo re. Il governo monarchico, segue Polibio, si forma dall' impeto della natura: ma dalla corruzione ne nasce · la cirannide; da questa, punita che sia, ne viene l'aristocrazia; per vendetta contro gli Ottimati, sorge la democrazia; dalla corruzione di questa, la oclocrazia, cioè insolenza, e disprezzo delle leggi.

Il governo di cote ti re primitivi non potrà mai dirsi civile, perchè ci rappresenta una paternità anzi che una sovranità: e questa paternità non poteva costituire in que' tempi preventivi alla perfezionata agricoltura, alla: scrittura, al commercio, altro che un governo naturale, diretto soltanto all' osservanza ed esecuzione di quelle poche e semplici leggi, che anno base nella natura e nella ragiome.

# CAPO III.

Delle preventive Leggi del Governo naturale, o sia delle Leggi razionali.

Tanto Gravina, quanto Rousseau vogliono ad ogni modo che le prime leggi della civil società non siano state altro che condizioni e patti seguiti fra gl' individui, che anno voluto unirsi insieme, e formar un governo architettato in modo, che nella perfetta uguaglianza ciascheduno fosse membro e porzione della potestà senza esser soggetto ad alcuno.

Noi abbiamo vedato che un tale raffinamemento non può esser che una conseguenza di lunga esperienza e di profonda meditazione, non verificabili fra un'idiota società naturale, sia nello stato pacifico, sia nel violento di guerra: mentre nel primo caso, come si disse, la natura non somministra altro tipo che quello del padre di famiglia, onde eleggere uno che possa essere il capo e 'l sostegno della società; e nel secondo opera la sola necessità di riunire le forze in un centro, e questa induce gli uomini all'obbedienza ed alla dipendenza d'un solo, malagrado anche il dissenso d'alcuni.

Cli scrittori sopra indicati non ebbero in vista altro stato che quello di repubblica, l'uno rivolgendosi a Roma, e l'altro a Ginevra: ed ammendue esaminarono ciò che fecero, o poterono fare gli nomini di già in varie classi distinti, sia per rispetto alla proprietà, sia riguardo a i diversi uffizi, mestieri, applicazioni, ed inclinazioni, ed in fine disingannati del governo tirannico, e di

già educati ed abilitati dall' esperienza e dalla riflessione a meditare sul migliore stato possibile di libertà sociale. Ma è necessario prima di tutto l'analizzare i progressi della natura, e pensare che questi soltanto, e non i fatti particolari d'alcune nazioni, dimostrano i generali principi ed i veri fondamenti d'ogni governo civile.

Nella prima parte di questa Operetta non di dubitato di azzardare una proposizione, cioè che le leggi sociali o civili non sono altro che un' applicazione delle leggi naturali relativamente alle varie circostanze della società, Ma, perchè una società dalle leggi naturali passi a stabilire le leggi civili o positive, è necessaria una graduazione d'idee e di stato, che serva di preparazione alla positiva costituzione di esse leggi. Questo è lo stato in cui principalmente consiste il governo naturale della società. In proporzione, che una società si va aumentando e formando, gli uomini acquistano sempre maggiori diritti di proprietà; sia rispetto a i terreni, sia al pro-

dotto e custodia di essi, sia all'acquisto di cose vive semoventi, come sono le gregge d'animali raccolte e custodite per uso particolare, sia finalmente nel frutto delle proprie fatiche ed industria, tanto nella formazione de' mobili, case, o altro, quanto nelle prede fatte per mezzo della pessa e della caccia. Ora questi diritti, non artifiziali a arbitrarj, ma dipendenti dalla natura, non possono sussistere, se nel medesimo tempo. non sussistono altrettanti doveri di non usurpare ciò che ad un altro appartiene; e questi doveri sono un' emanazione di quel prima naturale sontimento, per cui l'uomo, non bastando a se stesso ed essendo creato per la sensibilità, non può naturalmente sussistere senza società; e quindi esistendo in società, non può a meno di non riconoscere intimamente, quali sieno le azioni buone, quali le eattive; amare perciò il bene, odiare il male, e ciè che non si vorrebbe venisse fatto a se stesso. Queste naturali tendenze formarono nell' animo degli uomini primitivi un sentimento.

mento, ch' io pure chiamerei sentimento di giustizia interna ed assoluta, per cui ognuno sente la forza dell' equità e della giustizia.

Tali sentimenti, come non possono esser conosciuti da un nomo solitario fra boschi, così non esistono se non dove vi sono diritti di proprietà: e questi diritti non si formano se non dove vi è società che gli stabilisca. In fatti abbiamo veduto che nella nostra isola la società proprietaria di tutto, per primo atto fra gli uomini, passò alla divisione de' terreni relativamente al numero delle famiglie. Ora, siccome questa divisione costituì il fondamento del primo diritto di proprietà, così dietro questo scaturirono per necessaria conseguenza tutti gli altri diritti, i quali, come si disso, per senti nento d'interna ed assoluta giustizia costituirono altrettanti doveri fra gli uomini.

Questi doveri non sono leggi, nè per tali propriamente debbono riconoscersi. Hobbes li chiamò col nome di qualità. Essi formano però un costume; e questo va preparando il Tomo XVIII.

fondamento e la base del governo civile. Questo costume altresì è nel medesimo tempo il germe di quelle leggi, ch' io chiamerei di ragione, o siano razionali; mentre ciascheduno è convinto nell' intelletto ad osservarle prima che siano comandate e prescritte. Queste formano quel jus non scriptum, consistente nel tacito illetterato consenso degli uomini, di cui parla Aulo Gelio. In somma è questa la prima regola delle azioni umane.

A confermare ed a render più solido questo costume e questa regola contribuì certamente la religione; e la storia di tutte le
nazioni c'insegnò, che la coltura e unione
delle società umane è stata sempre proporzionata al grado di culto che si era stabilito.
Ove niun culto e nessuna cerimonia religiosa
esisteva, ivi non s'è trovata alcuna società,
o estremamente selvaggia: e dove è stato
maggior culto e maggiori cerimonie, e così
gradatamente sino all' estrema superstizione
(come presso i Bracmani, gli Egiziani, ed i
Messicani), ivi le società sono state più colte,

più industriose, e sottoposte a leggi più estese, più rigorose, ed anche più arbitrarie che in ogni altra parte del globo.

Una terza parte di tutto il terreno in Egitto era destinata pel culto, cioè per i sacerdoti e per i tempj, se crediamo a Strabone, ed a Diodoro di Sicilia: delle altre due parti una fu assegnata al te, o alla milizia, e l'altra divisa fra particolari. La medesima identifica divisione propose Ippodamo Milesio per la formazione della sua repubblica, come abbiamo osservato. Lo stesso per solo principio di ragione, fe' Manco-Capac nel Perù, mentre una parte fu da lui dedicata al Sole, o sia al tempio, l'altra al re, la terza divisa fra le famiglie particolari . In quanto poco tempo nel Perù s'invalzasse l'industria sino a quel punto, a cui il solo ingegno degli nomini senza il soccorso del ferro poteva condurla, è bastantemente noto da tutte le relazioni avute degl' Incas a segno di non dubitarne: sia con pace del Canonico Paw.

Si potrebbe analizzare in dettaglio questo principio, confrontando l'aumento delle arti e dell' industria col grado della più o meno complicata religione in tutte le parti del globo, nè difficile sarebbe questo lavoro; ma noi ci contenteremo di dire, che la religione accrebbe, e fomentò il naturale instinto dell' uomo, che noi definito abbiamo con una sola parola, cioè sociabilità, e diede la perfezione allo stato civile, qualora consacrò alla Divinità, ed assicuro col timore del castigo divino l'osservanza de i propri doveri e l'obbedienza alle leggi.

Quindi è che nessun legislatore v'è stato mai, il quale si azzardasse di dare regolamenti o leggi per un governo civile, senza far credere nel medesimo tempo d'essere egli un semplice organo della Divinità, proponendo le dette leggi come emanate direttamente da un qualche nume. Ogige, il primo re nell'Attica, si vantò cognato di Giove; Foroneo in Argo fu riconosciuto nipote di Nettuno; Minosse impose le leggi a i Cre-

tensi come a lui consegnate da Giove istesso; i primi re d'Egitto le professavano avute da Mercurio 3 Licurgo si disse inspirato da Apollo, Zeleuco da Minerva, Zamolzi le impose a i Geti come ricevute dalla dea Vesta; Numa a i Romani se' pure credere di averle avute dalla Ninfa Egeria, Manco-Capac le propose come a lui consegnate dal benefico Sole suo genitore. Tutt' i popoli selvaggi e molti uomini ancora fra di noi, prestano fede a i sogni. Da questi sogni acquistarono principalmente credito le larve e le visioni potturne. La credenza di tali visioni indusse faeilmente la persuasione di creder veri i colloqui con gli dei, e la familiarità di essi con alcuni uomini singolari, che anno saputo imporre alla moltitudine.

Dunque la sociabilità à indotto gli uomini viventi in separate famiglie a legar fra se stessi co' matrimonj e co' reciproci ajuti una tal qualo naturale alleanza; e questa portò seco una reciproca relazione di rapporti, di diritti e di doveri. I primi semi d'onestà naturale

non potevano bastare, senza il soccorso della religione e del timore del castigo divino, a contenere gli uomini nella moderazione di non abusar della forza a danno e pregiudizio degli altri. Vi si stabili un culto. Questo uni tutti gl'individui in un sentimento comune da non far il male, e di promudvere il bene, tanto per se che per altri; e quindi ognuno s' è indotto ad osservare le leggi della ragione dettate dal sentimento d'interna ed assoluta giustizia; e questo deve essere stato il grado di mezzo fra le leggi naturali e le leggi civili.

Per convincerci della esistenza di queste leggi razionali, indipendentemente dalle positive, basta il ritirarsi dentro se stessi, esaminando il proprio interno sentimento del euore e dell' intelletto. Non è comandato che si soccorra chiunque à bisogno e ricorre ed espone le proprie necessità; pure all' aspetto o all' esposizione di qualche fatto o di qualche persona che senza colpa sia ridotta all' estrema miseria o infelicità, ci sentiano

nossi à prestarle ajuto e soccorso, e lo preniamo di fatti anche talvolta senza la compiacenza della gratitudine o della lode. Il
piacere del bene altrui, il disgusto del male, gli stimoli interni per le azioni buone,
i rimorsi per le cattive sono effetti di quel
costume che fornia, diremo così, nel fora
interno un codice di leggi, delle quali è
autrice e giudice la sola ragione: e chi non
ine sente la forza, à la fatalità di esser privu
del più grande tesoro dell' umanità, cioè del
costume, di appartenere più al genere degli
animali che alla spezie, e di essere, quanto
infelice e miserabile dentro se stesso, altrettanto odiato e vilipeso da gli altri.

Hobbes non vide altro sentimento nell'
tromo che quello della propria conservazione,
e poco più esaminarono gli altri filosofi, contenti soltanto di diversificate nel modo di realizzarlo nella formazione delle società. Noi
abbiamo veduto che, oltre questo, v'è l'altro nulla di meno efficace ed operativo della
sociabilità, per cni s'è stabilita prima d'oga"

altra cosa la società naturale. Abbiamo pure osservato che in questa, essendosi accresciuti i diritti delle proprietà, si sono pure aumentati i doveri, in grazia di che indispensabilmente s' è formato un costume : che finalmente, formato questo e corroborato con la religione e col culto, si svilupparono quegl' interni sentimenti nell' uomo, che possono chiamarsi leggi della ragione, o leggi razionali, alle quali, senz' essere da altri comandate o prescritte, ciascheduno naturalmente per forza di giustizia interna ed assoluta è forzato obbedire e ad essere sottoposto. Il perspicace Gravina vide anch' egli, che dovevano esistere queste leggi di ragione, ove (Cap. 5. de Jure naturali Gentium) pronunzia che dalla tendenza umana al medesimo fine di conseguire il massimo bene, sono nate le leggi razionali leges rationis, e che da queste nacquero le virtù morali a rationis legibus ortæ virtutes. Hobbes medesimo (de Cive) dice che la diritta ragione è la regola delle umane azioni anche prima di qualunque legge

puta sulla diritta ragione, cioè, com' e' dice, sulla natura razionale, che inspira a gli uomini i sentimenti interni d'equità per mezzo de' quali amano il bene altrui anche senza il concorso della volontà, e senza la relazione al proprio bene, o sia all'amor proprio. A tale opinione soscrivono anche Maxwell e Barbeyrac.

Senza preventivo patto, o convenzione pertanto si asterrà ognuno dall' offendere i genitori, ed avrà in orrore chi ardisce di commettere un simil delitto: ognuno risguarderà come un' azione cattiva l'oziosità e l'inerzia, che produce una necessità d'approfittare della roba altrui: la violenza contro le donne, che dissentono d'uniral legittimamente, offenderà quell'interno sentimento di giustizia, che regola le azioni degli uomini; e tanto questa violenza, quanto ogn'altra contro i particolari diritti altrui, o personali o reali, sarà considerata degna del castigo celeste. Tutti questi aentimenti debbono sta-

106

<

bilirsi nel cuore umano, unitamente a quel principio di natura, che consiste nella conservazione di se stesso, nella sicurezza delle sue proprietà e de' suoi diritti, prima che l'intelletto rischiarato dalla replicata esperienza sia rimasto convinto della disuguaglianza del carattere, delle inclinazioni, delle passioni, e de i trasporti degli uomini; abbia potuto conoscere i rapporti, e finalmente abbia saputo determinarsi a pensare sul mezzo, onde ciascheduno, avendo i diritti di proprietà, potesse godere della sicurezza e libertà di servirsene.

La regola delle azioni umane è stata anteriore alla riflessione sopra le azioni, e sopra la medesima regola: come le leggi del moto, della gravità, della meccanica, dell' aritmetica ec. anno esistito prima che gli uomini si accorgessero della loro esistenza, e passassero a gli esperimenti. Da che vi sono stati adunque gli uomini, ove più ove meno, anno fermentato anche le azioni di essi: e da che queste azioni si sono poste in atti-

vità, si è pure spiegata la regola, o sia la legge, con la quale necessariamente per rispetto al gran fine della natura, cioè alla conservazione degl' individui, dovevano modificarsi. Che taluno abbia deviato da tali leggi, non toglie perciò l'esistenza di esse. Questo è stato uno sbaglio contro la regola à come se uno, moltiplicando tre per tre, facesse il risultato di dodici. Gli errori degli uomini formano serie nei fatti dell' imbecillità, o della umana malvagità; ma non costituiscono le regole generali della natura: provano ciò che questi fanno, o possono fare, ma non già quello che debbono, e che sono in obbligo di fare. La ragione umana realizza, ed applica le leggi della natura a i casi particolari. L'uomo ragionevole la segue, e dipende da essa: l'uomo brutale la sdegna, ed usa la libertà di distruggersi. La dipendenza in tal caso è relativa alle leggi della natura, e la libertà n' è contraria.

Quindi ne viene che il gius della natura negli nomini sia ben differente dal gius della natura negli animali: mentre in questi egli non è che puro instinto; ma in quelli è lo stesso che il gius razionale. Se però la libertà dell' uomo, come dicono i giurisconsulti, è derivata dalla natura; non può essa altro essere, che una libera facoltà d'agire a norma della ragione e delle regole da questa stabilite e prescritte. Queste idee sino ad ora sono state confuse, e gli uomini si sono posti in comunione con gli animali, dando a tutti ugualmente un diritto naturale indipendentemente dalla ragione, Grozio però non s'allontana gran fatto da i principj di sociabilità e di ragione; ma nè sviluppò tai principj, nè tirò le conseguenze che ne derivano. Puffendorff (lib. 2.) vi si trattenne con maggior precisione.

## CAPO IV.

Della Vendetta, e del Governo naturale.

COME l'uomo per principio di natura è sensibile, così fisicamente gode delle sensa-

zioni piacevoli, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con ansietà, e che nelle seconde si duole e si rivolta anche contro la cagione che le à prodotte. Questa sensibilità è il principio d'ogni virtù, come d'ogni vizio. Un' offesa sulla persona, che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente per una reazione più fisica che morale, allo stato di assalitore. Un animale, che dia un morso, è tosto da noi perseguitato fino alla-più completa vendetta: se s'incontra un sasso o un tronco, in cui involontariamente s'incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e d'irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto. lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce, è un sentimento fisico di natura più o meno efficace secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità, e di riflessiona. Questo si chiama vendetta.

### TIO L'UOMO LIBERO

Altro principio si riconosce in natura, che può dirsi negativo, ed è la forza d'inergia, per cui, qualora la necessità non lo spinga, è portato l'uomo al risparmio della fatica, e ad allontanarsi da tutto ciò che può esser cagione di molestia o d'incomodo, Ama pereiò il riposo e l'oziosità: desidera che altri affaticando per lui servano a' suoi bisogni o piaceri; sinchè si arriva nella perfezione o imperfezione delle società, a misurate la grandezza e nobiltà delle persone da i gradi d'ozio e d'inutilità goduti per molte età da gli antenati, e resi perpetui nelle samiglie. Massima era degli antichi Bracmani, tramandata e conservata presso gli attuali Bramini o genti dell' Indostan, ch' è meglio sedere che camminare; meglio sdrajarsi che sedere; meglio dormire che vegliare; meglio in fine morire che vivere.

In oltre io considero un altro elemento trascurato ugualmente da i filosofi, ma ch'è però sorgente di molti fenomeni nelle azioni umane, perchè forma il più grande e più

costante conflitto con la ragione, ed è l'inumperanza, particolare dell' uomo a diffetenza d'ogn' altro animale. La estensione e varietà delle sensazioni moltiplica le idee ed i desiderj: la violenza di questi obbliga a ritrovare i mezzi per soddisfarli, e la successiva e variante soddisfazione porterebbe alla distruzione dell' individuo, se, dietro la stanchezza ed il male che ne segue, l'esperienza non risvegliasse la ragione, e questa ragione non prescrivesse misura e moderazione, cioè una regola di contegno. Questo elemento d'intemperanza non restringe la sua attività soltanto nel fisico; ma, ridotti gli uomini nelle civili società, passa al morale e molțiplica i desiderj umani nella moltiplicazione de' bisogni fittizj, e quindi dà realità a i metalli, alle pietre, alle denominazioni, a i nastri; e fa che questi servano di mezzo per primeggiare e signoreggiare sopra il rimanente degli uomini.

Questa forza d'inerzia, e questa intemperanza, che certamente sono in natura, avran-

#### L'Uono LIBERO

TI2

no prodotto nei tempi pastorali il disordine i che qualcheduno avrà approfitato delle fatiehe d'un altro: avrà preso ciò che non gli apparteneva; ne sarà quindi nata querela, ed in seguito dell'offesa si sarà fatta vendetta.
Una ideale felicità si sostituisce allora alla realità de i veri beni della vita: e perchè ogn' uomo à in se il secreto ed interno desiderio di far che gli altri uomini servino alla sua illusoria felicità; così si va di mano in mano sviluppando in ognuno il germe del dispotismo.

Ecco uno stato di guerra fra uno ed altro individuo della società, in cui il più forte, o il più destro, o il più traditore può essere stato vittorioso, anche indipendentemente dalla ragione.

E' vero che, chi commette un delitto, sente dentro se stesso per quel principio di giustizia interna, detto di sopra, il rimorso di fare ciò ch' è convinto non doversi fare, e che internamente diviene il primo giudice contro se stesso, per non dire nemico della

pro-

propria coscienza, come disse il Cumberland (Cap. 1. 5. 16.); onde per conseguenza diviene più timido e più debole dell' offeso: ma non ostante, o vincitore o vinto ch' egli rimanga, noi non abbiamo a considerare che due cose sole; cioè offesa e vendeua, per conchiudere che la punizione di un delitto formato contro il diritto di proprietà personale o reale, è stata una conseguenza del privato risentimento della persona passiva; il qual risentimento doveva essere proporzionato alla qualità dell' offesa, alle circostanze, ed alla maggiore o minore sensazione ed attività e carattere dell' offeso.

Il sentimento dell' offesa non è già ristretto alla sola fisica sensazione sopra se stesso, ma à rapporto ancora con altri in proporzione dell' attaccamento, della benevolenza, con cui un uomo si lega ad altrui. Il figlio che vede assalito o ucciso suo padre, il padre che vede altrettanto di un figlio, la moglie, il marito, il fratello, l'amico, tutti questi sono legami della natura, per i quali

Tomo XVIII.

nelle circostanze d'offese o di uccisione l'uomo si risente e si scaglia contro l'assalitore,
e per lo più lo perseguita sino che la passione, che lo agita, non rimanga spenta con
una sanguinosa vendetta. Se la morte naturale, tutto che preveduta di persona a noi
cara, ci porta al cuore la desolazione ed il
dolore, quanto maggiore non deve esser egli
questo sentimento, allorchè la morte succede
per cagione, o per la perfidia d'un altro?
Prima delle leggi lo sfogo della passione non
aveva vincoli penali che servissero a moderarlo;
e però è da immaginarsi che la reazione contro l'assalitore fosse libera ed indeterminata.

Ma poiche nell' improvviso riscaldamento è facile andar all' eccesso; così niuna cosa in una rissa è più naturale di quella di trasportarsi con la vendetta sino all' estinzione ed alla morte dell' inimico. Ecco in natura e nel suo primo sviluppo radicato il castigo contro i delinquenti, donde poi derivarono le leggi criminali (a),

<sup>(</sup>a) Nessuno à rinunziato il diritto della propria esistenza, dice l'Autore de i delitti e delle pene, onde la società

Ad evitar quest' eccesso di trasporto privato la natura à somministrato al reo il ripiego della fuga: forse taluno si sarà ritirato altrove, o ne' boschi; ma più facilmente avrà chiesto soccorso o a' fratelli, o a' figli, o a' genitori, o a' conoscenti. Questi avranno preso il partito del fuggitivo, o pure si saranno frapposti per indurre la pace, o per conoscere la qualità dell' offesa.

Frattanto il reo si sarà trattenuto come in deposito; e questo deposito è divenuto un asilo.

La prima legge dopo il delitto, al fine di evitar un' eccedente vendetta, è stata quella di stabilire i luoghi d'asilo, onde il reo potesse giustificare il delitto. Cadmo instituì nella edificazione di Tebe prima d'ogni

non 2 diritto di punire alcuno con la morte. Il Codice, ov' è registrato un tal patto, è ignoto a tutto il genere umano: e però noi parliamo delle leggi naturali, e non del contratto sociale. L'ammasso delle ragioni contro la pena di morte, è dichiarato dal Caval. Filangeri come un anico sofisma. In fatti Giulio Cesare con tale sofisma tentò di liberar Catilina dalla morte.

### TIS L'UOMO LIBERO

cosa un luogo d'asilo. In Atene a tal fine fu destinato il tempio della Misericordia, di che parla Stazio (lib. 12). Romolo pure stabili Roma per asilo, come indica Virgilio (Eneid. lib. 8). Il tempio di Diana in Efeso. quello di Minerva in Isparta, altro in Calcide, altro di Nettuno nel Tenaro, ed altri molti erano luoghi di asilo. Tre città al di là del Giordano, e tre nella terra di Canaan furono destinate all'asilo del Popolo eletto; le prime da Mosè, come abbiamo nel Deuteronomio, cioè Bosor, Ramod, e Golan, e le soconde da Giosuè, cioè Gedes, Sichem, e Cariatarte.

Un refugio adunque ed un asilo deve es. sersi ritrovato appena, che si cominciò fra gli uomini l'offesa e la vendetta: ma questo asilo dee necessariamente aver prodotto una interposizione. Ecco l'indispensabile circostanza di ritrovar persona che s'intrometta, che imparzialmente intenda le ragioni dell'offeso e del reo, e che conosca se si debba abbandonar questo all'arbitrio di quello,

o pure se vi sia luogo a composizione o a

Il più accreditato fra gli uomini per probità, per costume sarà stato facilmente l'eletto; e questi appunto in forza della sua probità e del suo costume avrà chi mato qualchedun' altro, onde esaminare e deliberare sul destino del reo. Conosciuta quindi una volta la necessità d'avere chi imparzialmente pronunzi sopra i delitti, e stabilita l'opinione in favore di un tale personaggio, si va questi prestando alle occasioni per vantaggio di tutti, e quindi unitamente a quelli ch' ei chiama a consiglio, diviene passo passo capo del suo distretto.

Io credo al certo, che nei paesi, oye insulto generale di guerra non è stato, o pure prima che questo accadesse, si cominciasse a formar il governo separatamente, cioè per ogni distretto, o sia per ognuna di quelle grandi porzioni, nelle quali un paese è stato diviso nella formazione della società naturale, o sia nella separazione delle famiglie.

H iij

Senza contraddizione i Bracmani furono i primi fra gli uomini del continente che si stano dari alla coltura dell' intelletto ed alle scienze. Zoroastro, Pitagora, e tanti altri sapienti dell' antichità andarono alla loro scuola, è v' è opinione sostenuta particolarmente da Mr. Holwel, che per più di trent' anni stette colà, ed apprese la loro moderna ed antica lingua, che il loro tempio di Schalembroum superi in antichità le piramidi d' Egitto, perche le inscrizioni, che vi sono incise, sono in lingua più antica di quella con cui è scritto il loro libro sacro detto Han-Sèrif, a cui si danno da cinque mila anni di antichità. Questi popoli adunque erano e lo sono tuttavia divisi in molti distret. ti, in clascheduno de' quali v' è un capo, che vi presiede, detto Rajà. Nell' isola d' Hairì, e in varie altre d'America, ed in qualche parte ancora del continente, a i distretti particolari si sono ritrovati presiedere i Cacichi . Così nell' isola di Taitì, ultimamente scoperta colle altre circonvicine, s'è

intendenza d'un capo, detto nella loro linintendenza d'un capo, detto nella loro lingua Erezi: donde può dedursi che la formazione del governo natutale abbia cominciate
secondo i regolari progressi della natura collo
stabilmento d'un capo per ciaschedun dia
stretto, relativo, done si disse, alla prima
divisione delle famiglie.

Che poi questi capi chialessero, o foesero uniti ad altre persone più qualificate del distretto, nè deliberassero cosa alcuna senza il loro consentimento, è dimostrato dalla storia de' primi tempi, ove si riconosce l'origine delle cose. Alcinoo re di Corcira presso Omero (Odiss. 1.8.) disse: vi aono qui daditi capi, che comundano al popolo; ed in sone il decimoterio. Nell'Attica, a detta di Plutarco, prima di Teseo, v' erano i capi de i distretti, che egli uni a se. Amasi in Egitto, allo scrivere di Diodoro, costitui trenta giudioi da eleggersi dalle tre città Tebe, Memfi, ed Eliopoli, dieci per ciascheduna. Mr. de Bougianville dovette dipendere replicatamente dal

consiglio che l'Ereti, o capo del distrettotenne in Taiti, per sapere il tempo preciso
della dimora de i Francesi in quell' isola. A
questo primo stato di capi deesi applicare il
sentimento di Polibio (lib. VI.); cioè che
questa è la prina nozione che nasce dalla natura del giusto e dell' onesto, e de' loro conerarj.

Questi cspi col loro consiglio, o saranno rimasti divisi, facendo ognuno un piccolo regno da se, ed in seguito si saranno inimicati e passati a vicendevoli guerre; o si saranno uniti nel caso particolarmente di esterni comuni nemici per formarsi un capo superiore di tutti; come appunto osserviamo aver fatto i Taitiani ed i popoli vicini, presso i quali, esistendo il re ed i capi de i distretti con parziali assemblee o consigli, anno dato luogo a credere, come s' è creduto de i Bracmani, che riconoscessero un sistema feudale, come i Germani ed i Franchi.

Comunque sia però, l'oggetto e 'l fine per cui gl' individui d'una società qualunque s'indussero ad eleggere un capo, non può esser altro che quello addotto da gl' Israeliti a Samuele, allorchè gli chiesero d'esser governati da un re, cioè come si legge nella Scrittura (Reg. l. 1. c. 8.), perchè facesse loro giustizia, e perchè andasse alla loro testa a combattere contro gl' inimici.

Questa presso a poco sembra la traccia seguita dalla natura nel passare dallo stato d'una sola famiglia, per i gradi d'una moltiplicata società naturale, alla formazione d'un centro di riunione, o sia d'un capo di società, con cui prese forma il naturale governo. Non è per questo che altrove, in altro modo, e con altri principi, sia per vanità, sia per industria, o per forza d'un uomo solo, sia finalmente per concorso universale d'un' intera nazione, abbia avuto origine qualcho altro imperio. Da Nembrotte sino a Manco-Capac nel Perù è la storia feconda di avvenimenti, da i quali impariamo che il solo genio superiore d'un uomo intraprendente è stato quello, che persuase i suoi simili ad

unirsi con lui, e poi gl' indusse alla sua dipendenza. All' incontro, come gl' Israeliti memori d'essere stati sottoposti a gli ordini d'un solo, come Mosè, e stanchi de' loro capi, si unirono tutti per aver un re; così i Medi appena scosso il giogo degli Assiri, al riferire di Erodoto, si elessero in re que: gli, che fra loro passava per il più saggio e più prudente di tutti, cioè Dejoce. Le varie circostanze de popoli, la situazione, il carattere, l'esempio, l'espetienza, e molte altre ragioni anno contribuito alla formazione degl' imperi; ma essendoci noi circoscritti sell' esame della sola natura e de i progressivi gradi di essa, ci basta averne indicato la traccia, allorchè nella pacifica vita delle famiglie, sia per inerzia, sia per mal talento di qualcheduno, si cominciarono le offese contro le proprietà altrui personali e reali, e si risvegliò nell' animo degli offesi il natuvale sentimento della vendetta; ad evitare la quale, non hastando la fuga ed il rifugio, ci à voluto un' interposizione, colla quale

l'idea di governo cominciò ad abbozzarsi. Abbozzatosi questo governo, ne venne per indispensabile conseguenza la separazione de' gradi, o sia la distinzione negl' individui assii più marcata di quello che antecedentemente fosse fatto dalla natura. Questa aveva di già posta una differenza fra i padri ed i figli, fra i vecchi ed i giovani, e per mez-20 dell' opinione, qual risultato dell' interno sentimento di giustizia per le azioni buone e per quelli che le esercitano ; à costituito in alcuni più virtuosi degli altri, una spezie di dignità, la quale, ajutata dall' eloquenza e dalla forza di persuasione, produsse la superiorità e 'I predominio di essi sopra la moltitudine. Ma tosto che vi si aggiusse un certo tal qual carattere d'uffizio, per cui i chiamati a presiedere a gli altri, si trovatono distinti; la classe de superiori si separò da quella degl' inferiori, e si comisció a conoscere lo stato de servi. Questi servi, se ad alcuni prestiamo fede, sono un effetto della forza, e non della natura, che vuole tutti

## 154 L'Uomo Libero

gli uomini eguali, e però, secondo questi, non dovrebbero esistere in un governo naturale. Quest' argomento merita una particolare discussione.

# CAPO V.

Della Servità, delle Opere d'industria, e della Schiavità.

Rousseau tratta della schiavitù, ommettendo la servitù; e condotto di sbalzo a tale estremo, dopo di avere stabilito che nessuno un' autorità naturale sopra il suo simile, e che la forza non somministra alcun diritto, conchiude non rimaner altro che la convenzione: e poichè Grozio stabili che un particolare può alienare la sua libertà e rendersi schiavo d'un padrone, così egli tenta di dimostrare che il rinunziare alla propria libertà è un rinunziare alla qualità d'uomo, a i diritti dell'umanità, ed a i propri doveri; e però che una tale rinunzia è incompatibile

colla natura umana: mentre il togliere ogni libertà alla volontà, è lo stesso che estinguere tutta la moralità delle proprie azioni; onde qualunque convenzione è per se stessa vana e contradditoria, e non significa nulla.

Antica, per vero dire, è tale quistione, ed Aristotile lungamente in varj capitoli ne tratta nel libro primo della Repubblica. Egli però, come è di dovere, comincia dalla servitù e da i servi, e quindi passa alla quistione de i prigionieri fatti in tempo di guerra. Quell' antico filosofo non è d'opinione, che gli uomini tutti siano dotati nè fisicamente nè moralmente delle medesime qualità; ma che la natura con una marcata disuguaglianza costituisca i deboli, gl' inerti, i vili d'animo, come i robusti, gli attivi, ed i superiori in talenti ed in qualità morali: e dia a quelli un' inclinazione all' umiliazione, alle opere meccaniche e servili; ed a questi un genio per le cose maggiori, una grandezza d'idee, una superiorità di spirito preponderante sopra gli altri. Quindi conchiude che la natura medesima destina tanto quelli che debi bono, o dovrebbero servire, quanto quelli che debbono, o dovrebbero comundare.

Nell' esame di queste opinioni, se chiamiamo a parte la natura, e la consultiamo col confronto delle varie e diverse qualità fisiche e morali degli uomini, ritroveremo che la spezie umana non è certamente un composto di simili; e perciò saremo abbligati a conchiudere, che il proporre che un uomo vaglia quanto un altr'uomo, è ugualmente assurdo, che lo stabilire per un ordine esenziale e naturale una fraternità universale con tutto il genere umano, non esclusi nè pure gl' Irocchesi, quei della nuova Zelanda, e tutti gli altri Andropofagi. Per conseguenza sembra, che Aristotile abbia veduto più a fondo, ed abbia nell'umana natura penetrato più addentro de i nostri moderni tiranni dell' intelletto. Qualche cosa noi pure diremo in tale argomento, perchè senza uomini che servino, non si dà, nè può esistere aleun governo.

Io considero esservi più sorta di servitù, perchè in diverse classi possono distinguersi gli uomini che servono gli altri uomini, e i diversi modi coi quali si serve.

Ha il primo luogo, secondo me, la servitù naturale. Un padre è reso inabile a sostenere le fatiche necessarie al mantenimento della sua vita; à necessariamente bisogno del soccorso altrui. La moglie, ed i figli per que' naturali legami, de' quali s' è trattato nella prima Parte, sono i primi a soccorrerlo ed 2 prestargli servitù. Questa servitù è naturale, perchè deriva dall' instinto medesimo della natura, che dona all' uomo la sensibilità; e per mezzo dell'educazione e dell' abituazione lo forma capace d'azioni buone e di conoscere i propri doveri. In questo 6250 la servitù non à altro oggetto che quello di supplire all' impotenza ed a i bisogni fisici e reali d'un uomo. In questa prima classe Può riporsi quella servitù di soccorso, che gli amici, i conoscenti, e gli uomini benevoli e compassionevoli prestar possono a gl' impotenti.

### 128 L' Uono Libero

In secondo luogo io riguardo la servità temporaria e convenzionata. Giacobbe vuole in moglie la figlia di Labano: questi vi acconsente; ma, in vece di danaro o altra ricompensa, a cui forse Giacubbe non era in istato di soddisfare, gl' impone la condizione di servire nella famiglia sua per sette anoi continui. Questa servitù à per oggetto il comodo da una parte, e la soddisfazione dall'altra; e questa convenzione ne suppone un' altra regolata dalle leggi della natura, cioè che non debbano oltrepassarsi i limiti preseritti alla conservazione dell' individuo; onde, siccome da una parte incombe l'obbligo di servire in tutto ciò che all' altro abbisogna, così questi non acquista alcun diritto sopra la sussistenza e conservazione dell' altro. Il servo adunque in tal caso acquista quasi un grado di figliuolanza, prestando la sur opera, le sue fatiche, e tutto se stessa al servigio del capo della famiglia.

In terzo luogo credo doversi porre la servitù necessaria. E verissimo, che, stabilita la proprietà, s'è formata nel medesimo tempo la realità del diritto: mentre l'atto positivo, che rende l'uomo proprietario d'un tale fondo o distretto, lo esclude da tutto il resto, e togliendogli ogni diritto sulla proprietà d'un altro, costituisce in lui un positivo dovere di contenersi dentro i propri confini, e di rispettare, e non usurpare ciò che ad altri appartiene. Stabilito però questo inconcusso principio, ne viene per conseguenza che, qualora sopravvengono uomini o esteri o endemi non aventi alcun dititto di vivere sulle altrui proprietà, ma dall' altra parte in necessità di provvedere alla propria conservazione, possono questi senza offendere la natura, anzi secondandola nel grande oggetto della conservazione di se stessi, obbligare l'impiego delle proprie fitiche a servigio del proprietario: il che in sostanza non è altro che un affaticar per se stessi, cioè per conservare la propria vita. Questa servitù à per oggetto la conservazione di se stesso, e per conseguenza è di necessità di Tomo XVIII.

natura. L'affaticare per vivere è comuno i tutti, e tanto è l'affiticare coltivando il proprio campo che dà l'alimento, quanto il colgivare il campo di cui un altro è proprietario, quando dal frutto di questo campo si gicava il proprio sostentamento. Il frutto è un prodotto della fatica; e però se il campo è di proprietà di uno, e la fatica di un altro, e se ammendue vivono de' prodotti del detto campo, si risolvono in due proprietarj, uno de' quali non può sussistere senza dell' altro, a meno che il padrone colla propris onera non vi supplisca. Questo padrone adunque, che divide, o addossa la fatica ad un altro, necessariamente divide con esso la sua proprietà; e quindi gradatamente si riduce a moltiplicare i partecipanti della detta șua proprietà, diminuendo proporzionatamense l'opera e la fatica delle sue braccia, sinchè si riduce a goder tranquillo del diretto di essa proprietà nella somma di quelle porzioni, che sopravanzano alla conservazione, ed al mantenimento di quelli che suppliscono

per lui alla coltura delle terre, alla custedia degli ovili, alle prede della caccia e della pesca, ed a tutti in somma i bisogni della famiglia. Questa si chiama servitù, e servi si denominano quelli che la esercitano. La differenza, che passa in questo caso fra i servi ed il padrone, è, che quelli senza una reale proprietà non potrebbero alimentarsi, e questi senza una personale fatica non potrebe be godere il frutto della sua proprietà.

Strano sarebbe che un rifuggiato, un vagabondo, un profugo dalla propria famiglia
si presentasse in un distretto, ove sono stabilite e divise le proprietà el i diritti particolari, e dicesse: io sono uomo come voi
altri, io son libero, io ò diritto alla mia
conservazione, voglio però nutrirmi, e vivere di quello che a voi appartiene, e dal
casto mio non voglio prestarmi a nessun
servigio verso di voi, perchè voi naturalmente non avete alcuna autorità sopra di me,
nè io posso alienare la mia libertà. Certamente gli si risponderebbe, che, se è di

#### L'Uomo LIBERO

112

pur di natura il non usurpare ciò che ad altri appartiene, come è di natura il servirsi
con pieno e libero dominio de i propri diritti;
e che però si ritiri ove non ci sono proprietà, e ricerchi in un bosco o in altro paese
disabitato di realizzare il suo diritto di vivere senza dipendere da quelli, che possono dividere con lui il prodotto del proprio terreno.

Non si dà dunque servitù se non nello stato di società; ed in questo stato quelli, che sono esclusi dal diretto di possedere, si ritrovano necessariamente obbligati a vivere precariamente per mezzo della dipendenza e della servitù verso il proprietario, da cui sono accolti e mantenuti.

Il principio dell' uguaglianza fra gli uomibi è stato un oggetto in tutt' i tempi di grandissime meditazioni. La legge ebraica previde tutt' i casi coll' anno cinquantesimo, detto di Giubileo, in cui ciascheduno ritornava a i propri diritti e possessi (cap. xxv. Leviz.), e miente meno coll' impedire i matrimoni d'una

in altra tribu, perchè colle figlie etedi non si trasferissero i beni e le proprietà d'essi fuori di quella classe in cui, per oggetto d'economico equilibrio fra le parti componenti quella nazione, erano stati assegnatia I tentativi delle leggi agrarie sono ugualmente noti. Pure con tutto ciò la natura degli uomini è stata sempre così varia e così strana ne' suoi fenomini, che all' uguaglianza de' diritti economici non corrispondendo un' eguale intensione di tutti gl' individui, s' è prodotta in breve tempo quella sproporzione per cui altri con duplicata attenzione ed industria ânno raddoppiato le lor proprietà, mentre alcuni altri per la contraria ragione, cioè per l'inerzia, per l'incuria, dappocaggine, o per altri morali difetti si sono ridotti a ricercare il vitto da i suoi simili, sostituendo, per poter vivere, le facoltà fisiche e personali alle facoltà reali, delle quali si sono spogliati. Per conseguenza non s' è rittovata società 'senza servitù, e nella medesima isola di Taitì, ignotà dalla sua creazione fino al 1769, si

# 114 L' Uomo Libero

è ritrovata la distinzione de' padroni e de servi, e di più fra essi la differenza sin di vestito. In questa, e nelle altre isole nuovamente scoperte, la natura, più che altrove, nei progressivi gradi di sviluppo si manifesta chiaramente a gli occhi de i tranquilli filosofi.

Si può dunque, tanto per ragione che per fatto costante di tutta la storia de' tempi, francamente conchiudere, che, essendo di natura la differenza del genio, del carattere, dell' instinto, e dell' inclinazione degli uomini, dato lo stabilimento delle proprietà reali, e la costituzione de' particolari diritti; sia pur di natura la servitù, o sia la necessità di supplire colla proprietà dell' industria e della fatica alla mancanza della proprietà reale de' fondi, e vivere perciò nella dipendenza di quelli, che, sostituendo alla fatica la quiete, fanno parte de' loro diritti con quelli che vi suppliscono.

Questa è però una convenzione, direbbe Rousseau; e questa è contraria alla libertà saturale. Questa, dico io, è l'unico fimedio al male dell' indigenza; e questo rimedio à in natura. A qualunque male fisico la natura sollecita il riparo coll'applicazione della medicina. Ha certamente l'uomo la libertà di rifiutarla: ma rifiutandola si sottopone alla morte. Ora qual' è più conforme alle leggi della natura , la medicina che restituisce là sanità, o la libertà di rifiutarla che conduce alla morte? Il dire dunque che la servitù è contraria alla natura dell' uomo ed al diretto di libertà, non è egli un paralogismo? La dipendenza dell' nomo si accresce in proporzione del bisogno; onde il bisogno è la misura della dipendenza inerente al grande oggetto della propria conservazione.

Se però molti sono gli uomini, i quali sì sono ridotti privi di proprietà reali a procufarsi il vitto a prezzo della propria fatica;
non però tutti si ritrovarono d'un genio eguale di dipendere dalla volontà d'un padrone;
e perciò questi, alla fatica congiungendo
l'industria, si sono determinati alle arti, ser-

vendo a i bisogni, alla vanità, al lusso, e alla deb lezza dell' intera società; e ricavando dal prezzo dell'opera il loro alimento, anno con una specie di libertà supplito alla circostanza d'essere privi della partecipazione de' beni territoriali. Quindi ebbe origine la classe degli artefici, la quale si moltiplicò in proporzione éhe si andò simplificando il pregio delle cose colla relazione ad una comune misura, che fu varia e diversa fra le nazioni: cioè, ove il solo ferro, ove le conchiglie, ove le pietre licnite, ove semi di cacao, ove pezzi di piombo e di carta, ove finalmente l'oro e l'argento in proporzione delle circostanze, e delle particolari convenzioni degli uomini. Questa proprietà dell' industria andò sumentando con quella proporzione, con cui i genj e gli spiriti superiori anno sempre signoreggiato su i deboli; e con l'acquisto delle ricchezze si sono alcuni molto ben vendicati della disuguaglianza, a cui colla privazione de i beni reali erano etati condannati a confronto degli altri.

Ma noi dovremmo pur dire qualche motto della schiavitù: siccome però non può darsi schiavitù vera se non dove esiste il dispotismo o l'emanazione di esso, che vuol dire la sola regola della forza, ove l'arbitrio è sottentrato alla ragione, e la volontà alla legge; ove quegli, che si sa temere da molti, è costretto anche a temere di tutti, ed ove i beni e le vite tanto degli schiavi che de i padroni, dipendono dal mal umore d'un solo, o dall' entusiasmo del maggior nume-10; così, sottoscrivendo a quanto in tale proposito anno gli altri scritto e declamato, consesseremo esser questo, non un ordine, ma un disordine della natura, e riservandoci di dire qualche cosa più abbasso, conchiuderemo, che, trattando noi della libertà naturale e civile dell' nomo, non possiamo estenderci a ragionare sopra uno stato di violenza, ove non è in alcun conto riconoscibile nè verificabile la libertà.

Per la ragione medesima ommetteremo il discorso della guerra, o sia del diritto pre-

teso da alcuni di ridurre con tal mezzo gli nomini nella schiavitù. Io credo altrettanto vera che umana la massima di Montesquieu, the all' inimico debbasi fare il minor male possibile; come credo, che le guerre siano dirette non contro gl' individui particolari, ma bensì contro le nazioni, allorchè sono in armi, ed agiscono ostilmente; o pure contro i sovrani che uso fanno della forza indipendentemente dalle nazioni, con una nazione separata dalla civile, cioè con le armate, che appunto formano un sistema a parte; e però la guerra, tutto che giusta contro la nazione, non può autorizzare una privata violen-22 con cui si riduce alla miseria o alla schiavitù chi è libero, e che non à altra reità che quella d'avere obbedito alle leggi della sua società, o del rappresentante di essa. Si commette dunque in tal caso una vera e seale ingiustizia. Io non onoro col nome sacro di legge quelle costituzioni, che non anno un immediato rapporto colle leggi della natura e della retta mgione. Non sono esse

altro che volontà, e la semplice volontà indipendente da i rapporti del bene della società e de i componenti la medesima, è un effetto del dispotismo. Puffendorff (Lib. VI.) trattò molto bene questo argomento della schiavità. Noi perciò trattato abbiamo del diritto naturale, e non del diritto legale sopra i servi; mentre le leggi civili anno anche in questo articolo sofferto delle modificazioni relative alle circostanze della società.

#### CAPO VL

Delle primitive Leggi della Società conituita
in Governo naturale.

Siecome è da supporsi essersi cominciata nelle società la forma d'un governo naturale dalla necessità di avere qualcheduno, a cui poter ricorrere per ottenere giustizia e protezione nelle private offese e quetele, e perchè fosse esercitata quella solidale obbligazione di sostenere e proteggere i particulari

# L'Uomo Libero

diritti delle persone, derivante da quella pris mitiva proprietà della società intera sopra un territorio, occupato prima del patto di divisione fra le famiglie; o perchè lo spirito di religione abbia indotto gli uomini a regolare le azioni colle persuasioni, e sotto gli ordini del più accreditato fra loro per probità, per santità di costumi, o per superiotità di talento e di genio; o perchè finalmente la necessità di difendersi contro gli assalitori abbia riunite le forze in un solo centro, e quindi sia sortito un capo conduttore e regolatore di tutte le operazioni degl' individui; così è dimostrato per la storia di tutt' i tempi, che nello stato pacifico, e molto più prima dell' uso della moneta, sorgente di tutte le umane rivoluzioni, i capi delle nazioni non esercitavano alcuna autorità senza. la partecipazione, e consiglio d'altri; ed anche del popolo tutto, in quella guisa che fece Emor re di Salem per rispondere adequatamente a i figliuoli di Giacobbe (cap. XXXIV. Genes.) intorno all' indigenato ch' egli aveva loro promesso.

Questi primi abbozzi di governo non potevano certamente costituire quello che noi chiamiamo governo civile; nè leggi civili poteano esser prescritte. Alcuni però le chiamarono col nome di positive. Comunque sia, non bastando nè la natura nè la ragione a contenere tutti gli uomini dentro i limiti del proprio dovere, è nata la necessità di prescrivere i castighi e le pene a i trasgressori per prevenire i delitti, e per punirli qualora fossero stati commessi.

Il fissare il carattere del delitto, e la qualità del castigo appartiene all' autorità legislativa, e questa autorità doveva essere un risultato del concorso delle volontà di tutti, o della migliore e più sana parte della società; ma queste volontà non poteano essere altrimenti determinate, che all' össervanza delle leggi della natura, e di quelle della ragione, come abbiamo dimostrato di sopra; e però il risultato di esse fu un sentimento interno comune ed universale, anzi che una espressa dichiarazione,

### 143 L'UOMO LIBERO

L'applicazione poi delle leggi a i casi particolari, e l'esame di questi casi per ben applicare le leggi, avrebbe dovuto appartemere all' autorità esecutrice. Come però pocha e ristrette furono queste leggi, perchè semplici erano i rapporti tra gli uomini, a i quali esse si riferivano; così l'applicazione dovette necessariamente ristringersi a pochi casi. Senza bisogne d'un codice scritto ognuno doveva internamente esser convinto della bontà o malvagità delle azioni; e forse anche in tal caso, senz' alcuna dichiarazione, l'infliggere il castigo e la pena sarà dipenduto dall' interno sentimento di giustizia, che si sarà eccitato all'opportunità de' casi, e delle circostanze nell'animo di quello o di quelli, che si saranno creduti in dovere di punire un delinquente, o perturbatore della privata e pubblica tranguillità.

In fatti, nell' esame di quanto la storia ei à tramandato intorno alle prime leggi ed a à primi legislatori, non possiamo riconoscere altro spirito che quello della sola ed unica relazione a i naturali sentimenti dell' uomo, ed a que' primi legami tessuti per mano della natura, coi quali gli uomini, senza premeditato consiglio, si sono trovati legati fra se stessi ed uniti, e co' quali si sono stabiliti i rispettivi doveri e diritti fra di loro.

Lo spirito dunque di coteste prime leggi del governo naturale, e che consistettero, come si disse, non in un codice, ma in una semplice tradizione o sentimento, non può essere stato altro che quello di mantenere tali diritti; e perciò avranno esse riguardato principalmente il reciproco rapporto fra i compopenti la società; e questo deve essere stato il primo fra tutti gli oggetti, perchè il primo fra i doveri dell' uomo è stato quello di rispettare le proprietà ed i diritti degli altri. Questo oggetto à perduto il primato, ed è divenuto secondario, allorchè si constituì il governo civile, perchè allora l'interesse della società & assorbito in un centro comune la maggior parte delle relazioni de' privati interessi; e però, qualora gli uomini in alcuni casi, tem-

# 144 L' Uomo Libero

pi, e luoghi abbiano considerato di sussistere per la società; al bene comune possono avere sacrificato nel tempo del fermento e dell' entusiasmo, o tutti o porzione de' propri particolari diritti, in proporzione che i provvedimenti e le leggi della società medesima o del rappresentante di essa, si sono modificati al bene di tutti. Di questo però ci riserbiamo di trattare nella Parte III di questo Ragionamento.

Frattanto osserveremo, come realmente le prime leggi, delle quali memorie abbiamo in Grecia ed in Roma ed altrove, sono state corrispondenti a i principi da noi stabiliti. Il primo dovere in natura è stato quello de' figliuoli verso de' genitori; e però la prima legge del governo naturale dovette esser diaretta a mantenerlo in vigore. In fatti sino a Trittolemo fa rimontare Porfirio la legge d'onorare i genitori, che fu poi comune a tutta la Grecia. Così la prima fra le leggi dette regie, attribuite a Romolo, risguarda questo medesimo oggetto, imponendo la pena d'esser

d'esser sacrificato, Sacer esso, a quel figlio che avesse ardito di far violenza a suo padre. Così Mosè esponendo le leggi date da Dio medesimo, in secondo luogo, cioè dopo il comando d'adorare un Dio solo, registrò quella d'onorare i genitori.

Il secondo oggetto fra gli uomini su quello della unione fra i due sessi, o sia il matrimonio: Cecrope medesimo quindici secoli prima di Cristo ne diede le regole. Menete in: Egitto, a detta di Diodoro, sece altrettanto: così Numa sira le leggi regie. Mosè, oltre le ordinazioni in tale proposito, savorì i nuovi mariti coll' esentuarli per un anno dall' andar alla guerra, e dal sostenere pubblici uffizj.

Il più antico metodo fu quello d'acquistare le figlie per mezzo di compera, di regali, o di servitù. Abramo diede de' presenti magnifici per acquistar Rebecca in moglie d'Isacco. Sichem figlio d' Emor fe' lo stesso per aver Dina figlia di Giacobbe. Agamennone promeste ad Achille una delle Tomo XVIII.

## L' LONO FIBERO

146

sue figlie senza alcun presente (Illiad. Lib, Lx.). Questo costume fu comune alla Grecia, in Germania, a detta di Tacito, ed è tuttavia in vigore alla China, come per legge dell'antico Fo-hi. Il medesimo si fa presso i Tartari, Turchi ec. Da tale compera viene il diritto di proprietà.

In terzo luogo doveano prescriversi pene e metodi contre gli omicidj. Cecrope in fatti stabili in Atene una specie di tribunale per tali delitti; ma il primo provvedimento di tutti, fu quello di consegnare il reo a i parenti dell' estinto, abbandonandolo alla pri-Vata vendetta. Questo da alcuni, e particolarmente dal dotto Autore del saggio surico sopra le Leggi, è dichiarato di diritto natuzale, o sia un diritto eccordato dalla legge di natura: e però siccome la persona offesa acquista naturalmente il diritto di punire il colpevole; così s' è considerato il castigo come una specie di debito, che il delinquente è obbligato di pagare all' offeso, Allorchè s' è stabilità la società in governo civile, si sutorizzò in primo luogo il taglione. Così nelle XII Tavole: ni cum eo pacit, talio esto. In seguito si passò alle convenzioni. dando un prezzo ed un valore all' offesa ed al delitto, in soddisfazione della parte offesa. E così Tacito (de moribus Germanorum) assicura che nella Germania luitur etiam homicidium certo armentorum & pecorum numero. Ma anteriormente all' uso di queste convenzioni esistette quello di consegnare dal luogo del rifugio il reo nelle mani de' parenti dell' estinto, e lasciarlo alla privata vendetta perthè morisse: traduntque eum in manu propinqui sanguinis ut moriatur, è comandato a i capi delle città dell' asilo nel Deuteronomio (Cap. XIX). Presso gli Ateniesi ed altri popoli, la vendetta privata fu anche ne' tempi colti permessa in alcuni delitti sino alla morte. Così fu permessa a' tempi de' Visigoti, e de' Longobardi: Quindi ne emanarono poi le leggi e le teorie cavalleresche ed i particolari duelli, allorchè al naturale istinto della vendetta si uni quello che si chiamò punto d'onore;

# tto L'Uono Libéro

il disprezzo con cui si riguardavane gli ozios; nel fatto d'Ulisse, che in tal figura essendo apparso ad Eurimaco, questi gli esibì di servire in compagnia di altri servi ch' erano presso di lui. Un tale disprezzo è altresì marcato per bocca di Socrate nel Critone di Platone : În Taiti è permesso, com era in Sparta; il furto di cose mangiative; ma è punito sino coll' ultimo supplizio quello delle opere lavorate, come stoffe, utensili, e simili; perchè il primo easo suppone una naturale indigenza, ma il secondo dimostra nel reo una volontaria oziosità e dappocaggine, che merita d'esser punita. Nel Perù a' tempi degl' Incas, all' oziosità era prescritta l'infamia.

Il culto verso la Divinità nacque dall' interno primitivo sentimento degli uomini dell' esistenza di Dio, nè s' è trovata alcuna popolazione che non riconoscesse l'Autore della natura. Le cerimonie religiose però, ed il culto positivo ebbero forma e consistenza col governo civile, cioè allora che coll' opera d'un legislatore, e per mezzo di leggi esa. presse e coattive; si formò una unione tanto più solida e consistente, quanto più sistemata intorno ad un solo centro motore e regolatore di tutte le azioni degli uomini. Si osserva perciò nella storia di Roma, che Ros molo fra le leggi a lui ascritte, non oltrepassò il diritto di natura, e quello delle nozze, e sopra i figliuoli. Numa, dando miglior forma alla società, passò al diritto delle genti, diede leggi per gli omicidi, per i contratti; e quindi stabili le cerimonie ed il rito di res ligione, e quello de' sepoleri. Servio Tullio finalmente passò a gli stabilimenti del gius civile, fece cinquanta leggi sopra i contratti; i delitti, sopra l'usura, i debiti ec., ed allota la religione acquietò tutto il suo apparato di cerimonie e di superstizione: Sesto Paphtio uni tutte queste leggi in un codice, che perciò Gius Papirlano si disse.

Quindi sempre più si manifesta conforme alla progressione della natura, cioè al raffinamento delle passioni, quanto esservaso abbismo di sopra : cioè: che ove s'è stabilito un pubblico culto alla :Divinità, ove si sono innalzati tempi, e fissate le cerimonie, ivà certamente la società s'è titrovata di già constituita in governo civile: ivi per conseguenza erano in vigore le leggi civili e politiche, l'agricoltura, le arti, il commercio, l'uso de' contratti, i sacerdoti, i militari, i magistrati; e quindi gli uomini nelle diverse classi ed uffizi, e ad una regolata disuguaglianza erano assegnati e distribuiti.

Al contrario la semplicità del culto è sicuro indizio della semplicità del governo; nè
l'estrema superstizione, allorchè fu ridotta a
sistema, andò mai disgiunta dal dispotismo
nelle monarchie, e dalle crudeltà ed ingiustizie nelle repubbliche. Questa semplicità di
governo è quella che immediatamente si dirama dalla società naturale; e che perciò costituisce quello che noi diciamo governo nacurale, in cui non si rappresenta altro che
l'immagine della prima famiglia applicata ad
una più estesa propagazione. Perciò le leggi

in tale governo non sono altro, che un primo regolare esercizio di quel costume radicato nel cuore dell'uomo per mezzo de i legami della natura, e poi della ragione, donde è sorto quell' interno sentimento di giustizia, per cui unitamente a i diritti di proprietà anno cominciato ad esistere i reciproci doveni di non usurpare l'altrui. E poiche l'offese contro tali diritti, siano naturali tra genitosi e figliusli, siano personali fra persona e persona, eccitano nell' uomo il naturale instinto della vendetta; così la punizione ed il castigo non fu che una necessaria conseguenza dell' offesa medesima e del delitto, donde ne nacque la necessità d'una intromissione e frapposizione di persona accreditata sopra ogni altro nella moltitudine, la quale unita ad altri provvedesse alla quiete e sicurezza de' dirittà e delle persone:

L'oggetto adunque del governo naturale non può, nello stato costantemente pacifico, essere stato altrimenti determinato che al semplice rapporto degl' individui fra di loro: co-

# 144 L'UOMO LIBERO

sieche, necessariamente mancando gli altri rapporti degl' individui alla società, e della società a gl' individui, non poterono esistere ne formarsi le leggi civili e politiche, che tion sono altro che i risultati di tali rapporti-Ed in fatti la società civile non può esistere se non che nell' unità, perchè unicamente per mezzo di questa acquista il carattere di persona morale, che forma il grande oggetto de' giuspubblicisti. Mancando però questa moralità di persona (o sia questa unità ità cui cospirino i rapporti del tutto colle parti e delle parti col tutto) nello stato da noi rappresentato, ne segue non potersi esso definire altrimenti che colla denominazione di governo naturale, anteriore al governo civile.

Questa è la graduazione naturale con cui i governi si sono andati formando, ed in tale situazione di governo naturale io considero l'isole del mar Pacifico ultimamente scoperte, e delle quali, mediante le esatte relazioni di Bougainville, di Wallis, di Cook, siamo a portata di giudicare senza timore d'incontrar

in favole ed in menzogne, com' è avvenute sinora per tutte le altre parti del globo. Ci guarderemo però noi dall' asserire che tutt'i governi civili siensi formati per tale strada. Le circostanze della guerra, del clima, del suolo più o meno esteso, più o meno fertile, la situazione di continente o d'isola, la scoperta della moneta, l'accortezza e vanità di qualche genio che abbia aspirato per mezzo della superstizione o della forza, al predominio ed al comando, possono essere state le cagioni d'una più sollecita maturità di governi; e la sacra Scrittura ce ne somministra infallibilmente gli esempi. Noi però ragioniamo in via naturale, e, come ci siamo proposti, seguitiamo le sole tracce della natura, onde apparisca quale è stata sempre, e quale dev' essere la dipendenza dell' uomo nell' uso delle proprie azioni, alle regole stabilite dalla natura e dalla ragione, senza bisogno di uno speciale suo consenso; e quindi si conchiuda non aver esso potuto mai, dalla sua nascita sino alla costituzione d'un governo naturale,

# 156 L' Uomo Libero

godere della libertà posta da Hobbés e da Rousseau per fondamento de' loro ragionamenti, di far tutto sopra tutto: dal qual principio son derivate le ugualmente erronee conseguenze delle convenzioni e contratti sociali, e delle spontanee rinunzie di tutta o di porzione di detta libertà immaginaria, in cui anno i detti filosofi voluto rappresentare l'indipendenza; senz' accorgersi che l'uomo non può mai essere indipendente, se non che nello stato isolato e brutale, separato dalla famiglia, e da tutta la natura umana.



# PARTE TERZA.

#### \*\*\*

### CAPO I.

Disuguaglianza fra le condizioni degli uomini.
Formazione del Governo civile.

Come nella fisonomia del volto, nel suono della voce, nel portamento della persona; così certamente gli uomini differiscono fra se stessi nel gènio, nelle appetenze, nel carattere. In egual maniera altri si trovano gracili, altri robusti, altri timidi, ed altri arditi; alcuni placidi e moderati, varj impetuosi, irascibili ed intemperanti; chi è più, e chi meno compassionevole, chi è più, e chi meno sensibile, chi fermo e costante, chi amante dell'ozio e della tranquillità, chi della fatica e dell' entusiasmo; chi di talento perspicace e regolare, chi è dotato di fan-

#### L' UOMO LIBERO

118

tasia inquieta, d'immaginazione chimerica, e chi è povero dell' uno e dell' altro: chi è per maturale instinto portato ad una tal qualità d'arte meccanica, chi ad un' altra; in somma sembra che la natura, come nel suolo colla varietà de' fiori e delle piante, così anche nella spezie umana si sia compiacciuta di moltiplicare gli oggetti delle tendenze degli uomini, e di variare la fisica e morale costituzione di essi, a fine di viemmaggiormente glorificare l'onnipossente creatore dell' universo.

Queste fisiche e morali differenze degli uomini sono in natura, e però son pure di natura le conseguenze e gli effetti che ne derivano. Ciascheduno segua, anche dentro i limiti che prescrive il sentimento dell' interna giustizia, la propria inclinazione, e sì determini ad arrivare al sospirato tempio della felicità: la direzione ch' ei prende è per lo più diversa da quella a cui altri pel medesimo principio si appigliano. Quanto più cresce l'attività o l'insistenza nella via che si

calca, tanto più l'una dall' altra distanti saranno le mete alle quali gli uomini si saranno diretti; e tanto divergenti saranno le linee descritte dalle loro azioni, che naturalmente progredendo, si renderebbe impossibile l'incontro e l'unione fra esse.

Questo porta necessariamente alla disuguaglianza di stato ed alla sproporzione delle
condizioni; e noi abbiamo perciò osservato.
più sopra, come per effetto dell' umana natura, alla mancanza di proprietà reale si sostituisce la proprietà della fatica e dell' industria, colla servitù o colle arti, donde deriva l'origine de' servi, degli artefici, degli
operaj, e lavoratori.

Proprietarj e popolo formeranno la prima fondamentale disuguaglianza, e questa sarà disuguaglianza reale. L'opinione poi derivante dalle azioni virtuose d'alcuni uomini destinati all'esercizio di alcuni uffizj ed incumbenze, formano la disuguaglianza morale.

Come per principio di natura abbiamo osservato nell' uomo il sentimento di benevelenza, cioè di sociabilità, per cui nell' uguaglianza delle proprietà divise per famiglie doveva esso agire con tutta la forza ed artività
per formare fra gl' individui una tranquilla e
piacevole corrispondenza; così io son persuaso, che, qualora per le successive e diverse
inclinazioni ed azioni degli uomini, s' è formata fra essi la sproporzione reale e morale
sopra indicata, siasi anche illanguidito il sentimento suddetto, e che indi abbia avuto più
o meno di attività, in proporzione della minore o maggiore distanza, a cui una parte
della società fu situata a confronto dell' altra.

A rendere più sensibile e più marcata questa disuguaglianza concorse in alcune nazioni mirabilmente l'uso della moneta. È superflua l'esposizione de' fenomeni prodotti da questa tiranna regolatrice di tutte le azioni degli uomini. Essa si è fatta centro e misura de i lor desiderj, a carico sino della umanità e della natura medesima, moltiplicandoli con una sempre crescente e sempre indeterminata serie di reali e fittizi bisogni. Convenute le nazioni nazioni intere in questa comune rappresentan-22 di tutte le cose, ed aperto fra esse il comodo del commercio con la vendita de' generi e prodotti, prima del terreno, e poi di quelli dell' industria, e dell' arte; alla somma di questi corrispose in una data proporzione la quantità della stessa moneta; e la quantità di questa, divenendo sproporzionata. nelle mani degli uomini, formò, come si disse, una disuguaglianza più sensibile delle condizioni fra essi; imperciocchè realizzandosi col terreno, prima sorgente delle produzioni e della ricchezza; le proprietà sopra questo poterono estendersi e moltiplicarsi con i reciproci contratti, sin a tanto che esistettero i mezzi di eseguirli.

Distinta la società nelle classi di ricchi, mediocri, e di poveri, e nella perpetua circolazione de' metalli crescendo anche l'industria, si accrebbero altresì i comodi della vita, indi le delizie ed il lusso; ma sempre disuguali furono i mezzi di acquistarli. Di più, per quel principio di naturale intempe
Tomo XVIII.

### L' Uono Libero

151

ranza da noi accennato, debbono i desideri e le voglie sempre aumentarsi in proporzione che si soddisfinno, non desiderandosi più quello, che si possiede: ma i mezzi di soddisfirsi incessantemente e successivamente sono limitati, perchè è limitata la quantità circolante del metallo monetato rappresentante una sola porzione delle soddisfazioni; e però ne viene che nessuno quasi ci sia nella società, che creda d'essere soddisfatto bastantemente, e che si chiami contento della sua sorte.

Ecco cambiata la natura dell' uomo; perchè la rivoluzione delle umane tendenze non à più per centre la natura sola, intorno a cui s'aggirino esse sopra punti egualmente distanti: direi quasi che prendono la figura d'elissi, cosicchè venga a situarsi la natura nel centro, ma poi nel foco stia riposta la preponderante forza attraente e regolatrice del moto, che è l'interesse. L'immagine delle due forze, l'una perpendicolare alla natura, l'altra di projezione alla felicità artificiale, si spiega, secondo me; molto efficacemente

il moto elittico delle dette umane tendenze intorno al foco, che è l'interesse suddetto. Potrebbe farsi l'analisi nelle forme; ma per noi basta nel nostro assunto d'averne indicata la traccia.

Diremo bensì, che non essendo più la natura il solo ed unico centro del moto, non rimasero più nè semplici nè vere neppure le affezioni degli uomini, e come si accennò di sopra, quel sentimento di benevolenza e di sociabilità fra essi à con la disuguaglianza di stato e di condizione perduta l'attività. Quindi è che l'uomo in società, dopo l'età di trent' anni, è ordinariamente fuori del caso di ritrovare un amico vero, e di godere il bene d'una sincera e costante amicizia, come accade ne' tempi della prima gioventă ed innocenza; e quindi è, che ordinariamente in proporzione che uno ascende a maggiori gradi di dignità o di ricchez-22 va diminuendo in lui l'ingenuo sentimento di benevolenza: perde gli amici, acquista gli adulatori, ed al piacevole conforto, che da

### 164 L' Uomo LIBERO

prima ritraeva dalla sincerità e dall' amichevole interessamento de' suoi simili, vede sostituita con la mignificenza la noja, con gli onori il disgusto, con le umiliazioni degl' inferiori il tradimento e l'inganno. Conserva certamente l'uomo in se stesso il germe della sociabilità; ma nella nuova rivoluzione si sono infinitamente diminuiti i modi di svilupparla, perché altre passioni ignote da prima, vi si sono frapposte, oltre quella dell' interesse comune a tutti. Io voglio dire dilla parte de' ricchi l'ambizione, e da quella degl' inferiori e de' servi, l'invidia. Colla prima gli uomini trasportati al piacere di primeggiare, e persunsi, che il merito delle qualità personali sia principalmente misurato da i gradi delle maggiori o minori ereditarie o avventizie ricchezže, sdegnano naturalmente tutto ciò, che può porli al livello degl' inferiori: e questi alle incontro sentendo sopra se stessi il grave peso dell'alterigia di quelli, e nutrendo il desiderio di poter far altrettanto per rendersi eguali a loro e superiori a gli altri ; nell' im-

petenza di soddisfirsi, debbono nel loro cuore dar luogo a quella passione che porta all<sup>5</sup> invidia ed all' astio verso i superiori. Sentono però questi ricchi e questi superiori alla vista delle miserie e de' mortali languori di qualche individuo, la compassione; ma questa non è ordinariamente una emanazione semplice e naturale della benevolenza, ma un effetto della disgustosa impressione che produce nei sensi un oggetto triste e funesto. Altrettanto accade alla classe popolare per rispetto a quelli ch' essa crede godere d'uno stato ferlice: se non che in questa, per regione di educazione, minore impressione dee succedere, e forse in quella vece si risveglia una specie di compiacenza di vedere punito l'orgoglio, e vendicata dalla natura la felicità e la ricchezza.

La differenza che distingue la sensibilità de i cittadini da quella degli uomini più vicini allo stato innocente della natura, cioè non per anco corrotti dalle sociali passioni, si rimarca con l'ospitalità. Questa à esistito

ne' tempi della semplicità; ma, allorchè cominciò la corruzione, le famiglie amiche situate in diversi paesi ebbero bisogno d'un patto reciproco e di un segno, con cui farsi conoscère per godere dell' ospitalità. Questi segni si dissero tessere ospitali. Nelle città poi si eressero pubblici alberghi, ove i forestieri potessero alloggiare a loro proprie spese. Così tuttodì veggiamo accadere fra noi. În mezzo alle montagne fra gli uomini semplici e buoni, ogni forestiere è accolto ed ospitalmente trattato. Ne' luoghi più colti si titrova l'albergo, e poca ospitalità: Nelle città poi, ove gli alberghi abbondano, non c' è ospitalità, se non che relativa all'interesse o all'orgoglio di chi la esercita. Tali sono i gradi ne' quali si va modificando l'instinto di sociabilità e di benevolenza, fra gli uomini.

Contaminato così nella sua sorgente il fonte puro della detta sociabilità, non agisce più essa, come agiva nella società e nel governo naturale, allorchè le leggi della natuta e della ragione, la uguaglianza delle proprietà, i semplici diritti, ed 1 doveri, la domestica educazione; e l'internò sentimento del bene e del male; delle buone e delle carrive azioni formavano un solo costume a un solo modo di pensare e di agire; senza simulazione, senza raggiro, senza occulta mola tiplicità di fini, che vuol dire senza inganno e senza doppiezza. Qual meraviglia è dunque se i filosofi considerando l'uomo quale si ritrova nella civile società, cioè sfigurato, e tutt' altro da quello ch' è in natura, non anno in esso esaminato con esattezza il sentimento della sociabilità semplice e naturale; o pure ne anno fatto un romanzo, applicandolo dove non è la sua sede, come à fatto Cumberland, ed altri declamatori dell' umanità universale? Le eccedenti tenerezze pel genere umano sono un effetto, più della vanità che del cuore, più dell'impostura che della sincerità, più del dispotismo che dell' amore dell'ordine, e del pubblico bene. Perchè il desiderio di abbassare le classi superiori formatesi per opera della natura, e di renderle eguali al popolo, dando a questo col velo della libertà l'ardire e l'impunità, è effetto del dispotismo. Quando si veggano condonate sinceramente le offese, prestato con proprio incomodo soccorso a gli amici e bisognosi, quando nelle tenebre si nascondano le proprie azioni di beneficenza e di virtù, quando il merito sia premiato, e quando l'uomo sincero sia preferito all'intrigante ed all'adulatore, si dica allora, che la benevolenza trionfa, ed allora si preparino le corone tessute dalla riconoscenza e dalla gratitudine all'uomo, che intese e seguitò le inpocenti voci della natura.

Esistendo adunque la sproporzione delle ricchezze, e per conseguenza la differenza delle condizioni fra gli uomini, e di più, rimanendo nella classe inferiore il maggior numero; nel conflitto delle passioni tendenti al miglioramento della propria sorte ne venne necessariamente uno stato di tacita guerra, il di cui fine, da un canto dev' essere stato

quello di sempre più primeggiare, e dall' altro quello di pervenire ad un tal quale equilibrio o coll' innalzare se stessi, o coll' abbassare gli altri al loro livello . Questo è lo stato naturale della vera anarchia, ove mancando un capo legittimo nella società, ciascheduno crede di riconoscere il diritto della forza, in luogo di quello che dà la legge; e quindi ognuno tenta di rendere soddisfatti i propri desideri, o siano le proprie passioni nate dall' ambizione e dall' interesse a danno degli altri. I sentimenti di ragione, di bene universale, di dovere, si sono cambiiti, e si sono sostituite le voci di onore, di diritto, di potestà, di libertà, e di potenza: voci inventate per mascherare l'impunità e l'usurpazione.

Da tale contestazione indispensabilmente doveva nascere una delle due cose: o che qualeheduno, unendo all'ambizione il maneg. gio e l'industria, si formasse un partito, e quindi colla forza si rendesse sovrano; o pure che la classe degl' inferiori, nella dispe-

razione di proporzionarsi per mezzo delle ricchezze alle classi superiori, e nella disgustosa situazione di soffrire il predominio di molti, precipitasse in quell' eccesso, a cui Polibio dà il titolo di oclograzia; ch' è l'impeto, il furore e l'insolente arbitrio del popolo; o pure si determinasse ad eleggere ed acclamare un capo e sovrado a tutte le classi, onde nell' uguaglianza della subordinazione e della dipendenza avere un conforto atto a diminuire loro il tormento, che seco porta la differenza di condizione e di stato. La speranza di poter ottenere in qualche manieta un' uguaglianza con quelli che si credono più felici, è l'unica consolazione degli oppressi, e l'unico freno alla passione predominante, sia nella presente, sia nella vita futura: e però questa à operato più che altro motivo in que paesi, ove il popolo à acclamato il sovrano, o dove s'è determinato a seguire e ad ajutare colui, che per arrivat a tal fine à avuto abilità, e forza di persuaderlo. Questo instinto verso l'equilibrio è in

natura; come è in natura la legge di gravità a tutti i corpi comune.

Non ragionando noi de i fatti, ma della natura dell' uomo, ommetteremo volentieri tutti gli altri mezzi, co' quali, sia in atto di guerra esterna, sia per civile dissensione e partito, il più ambizioso fra gli uomini abbia acquistato la sovranità. Questi sono effetti della forza. Esclusi pertanto tutti questi, rimane il naturale instinto dell' uomo di ritornare al primitivo stato della natura, cioè all' equilibrio delle proprietà; e questo instinto modificandosi alle circostanze d'una sproporzione di ricchezze fattizie, impossibile a superarsi, deve aver prodotta la necessità di proporzionatsi tutti insieme con una terza potenza, cioè con una comune ed indistinta dipendenza di tutti, verso di un solo.

E' facile immaginarsi le diverse classi nelle quali è divisa la società, come una serie di termini, o di pesi l'uno all'altro sproporzionati, ed in tutt' i sensi fra di lor disugualia. La natura delle cose tutte tende alla propora

zione ed all' equilibrio: aspira in oltre alla semplicità ed unità. Questa è una necessità di natura, e questa dee naturalmente in tale conflitto produrre una terza potenza (come dal contrasto di due forze ne nasce una terza proporzionale), la qual potenza equivalga a tutte le parziali potenze, ed a tutt' i termini disuguili; onde questi uniti insieme vengano da quella contrabbilanciati. Allora la relazione delle classi, o sia delle parti fra se stesse, costituisce un' unità; e la relazione di tutte le classi prese insieme, verso questa potenza equipollente, produce il ricercato equilibrio. Questa potenza equipollente è il sovrano, o sia un padre comune, a cui tutti gl' individui indistintamente debbono riferirsi: e questo è tutto lavoro non degli uomini, ma della natura. Per riconoscere dunque questo padre comune di tutta la società, il popolo era fuori del caso di far patti e contratti, o prescrivere condizioni. Quando arrivò a poter due ajutateci, difendeteci, governateci, à detto tutto. Dove esisteva mai quella libertà di

cui gli uomini abbiano dovuto spogliarsi? Nel desiderare la tutela e conservazione de' propri diretti non si poteva da nessuno pretendere mai di essere esente da i rispettivi doveri. Salvate, e custodite i miei diritti reali e rersonali; ma sappiate ch' io non mi riconosco obbligato a nessun dovere di rispettare i diritti altrui: sarebbe stato questo il linguaggio, che avrebbe dovuto tenersi. Tal linguaggio è egli mai da presumersi che sia stato fatto da gli uomini? La relazione di tutti verso una sola potenza equipollente, non poteva realizzarsi se non coll' unità di tutte le classi legate insieme: e questa unità non poteva sussistere senza una reciproca armonia di doveri verso i rispettivi diritti, e molto meno senza un centro comune, in cui dovessero cospirare, e tendere tutte le disperse forze degl' individui. La tendenza ad un centro comune è in natura; e lo stato di scioglimento, o di divergenza è sempre violento. Se però gli uomini da tale stato di scioglimento, cioè d'anarchia, si sono indotti a ri-

### L' Uomo Libero.

174

trovare un centro comune, sono stati dalla sola mano della natura condotti, e non già per capriccio o per patto.

I giuspubblicisti anno stabilito altri principi nel ragionare sulla formazione della sovranità. La società degli uomini si forma ad oggetto di procurarsi ciascuno e vantaggio e sicurezza nella unione delle forze; e però, dovendo tutti agir di concerto, è necessario che si stabilisca un' autorità politica, che ordini e dirigga ciò che ciascuno far dee relativamente al fine dell' associazione. Questa autorità politica è la sovranttà, dice Vattel per fondamento della sua Opera, che à per oggetto di realizzare quanto tutti gli altri anno scritto prima di lui. In fatti, chi vide solamente la forza e lo stato di guerra, chi la debolezza e timidità naturale degli uomini, chi un premeditato consiglio, un patto, una convenzione, una dieta; e chi interessò il miracolo e la Divinità. Io chiedo a tutti perdono. Sembra a me ch' essi nel ragionare sulle leggi della natura abbiano avoto in considerazione

l'uomo quale si ritrova nella società, e non la natura medesima; e che per istabilire poi il fondamento ed il principio della sovranità abbiano preso di mira la natura umana in generale, e non lo stato attuale dell'uomo, in cui la natura cambiò di mezzi per conservarsi. Quindi è ch' io mi sono determinato di calcare una via affatto diversa ed affatto nuova, procurando d'analizzare la natura in generale per conoscere le di lei leggi, allorchè ô trattato della società e del governo naturale: e che per esaminare l'origine della sovranità, ô tentato di conoscere l'uomo, quale doveva essere al momento in cui doveva accadere un simile avvenimento.

Dunque l'instinto di non poter soffrire il peso, o sia la forza degli Ottimati sopra di se, indusse la moltitudine a scuotere il giogo da cui ritrovavasi oppressa, e ad abbracciare il mezzo di equilibrarsi e proporzionarsi con uniforme relazione e dipendenza da un terzo. Nel medesimo tempo però si può credere che un altro elemento morale vi sia anche

176

concorso, cioè lo spirito di vendetta. La ricchezza, che si aumenta per via d'industria e di contratto, produce, come si disse, una specie di guerra fra gl' individui d'una stessa nazione, il cui fine è sempre quello d'una completa soddisfazione, indipendentemente da ogni altro riflesso verso la società. Questa guerra è perpetua, perchè incessante e perpetua è l'azione degli uomini ad un tal fine. Come però la massa delle ricchezze è limitata; così quanto più si condensa in pochi, tanto maggiore è il numero di quelli che ne son privi. Questi riguardano necessariamente questa guerra come un risultato d'altrettante ostilità ed offese contro di loro, e però se è instinto di natura la reazione contro l'ofsensore, o sia la vendetta; lo ssorzo della moltitudine contro i più ricchi può esser anche una naturale vendetta, la quale venisse ad essere soddisfatta coll' umiliarli sotto ad una sovranità, che comandi a tutti egualmente. Questa vendetta sarà un principio morale, come la naturale tendenza all' equilibrio può dirci dirsi un principio fisico. O l'uno o l'altro, o tutti due insieme debbono questi principi aver prodotto l'effetto di cui si tratta. La società, che ammette le proprietà e la libertà de' contratti, si corrompe con la corruzione degl' individui che la compongono; e da tal corruzione ne nasce la necessità di ritrovar il rimedio; e questo è il sovrano. Altrimenti accade, allorchè il sovrano precede la società, cioè allorchè gli uomini dispersi si uniscono a un capo, che à saputo persuaderli, unirli, e poi disciplinarli. In questo unico caso può sortire una popolazione che goda una sicura felicità. L'unico esempio però sul globo terracqueo fu quello degl' Incas nel Perù. Tolta la proprietà e libertà de' contratti, ma nel medesimo tempo provveduto a tutt' i bisogni, stabilita una disci-Plina maravigliosa, mantenuta un' opinione che aveva base nella religione, ottennero quegli antichi sovrani il fine di render tutt' i loro sudditi felici e contenti.

Dunque la sovranità d'un solo è sorta e Tomo XVIII. M

a'è formata per mano della natura, in virtà della disuguale condizione degli uomini: conseguenza naturale del loro diverso carattere, genio, industria, e tendenze; qualora però altre circostanze di violenza o d'accidentale combinazione non vi siano concorse. Al contrario può desumersi per la creazione delle repubbliche; cioè, o per necessità di formarsi un asilo e una sede di sicurezza tra uomini dispersi, o perseguitati, o fuggiti dalla strage di potenti nimici; o per un naturale effetto della sensazione disgustosa de' ricchi, sopra i quali potè caricarsi il peso del dispotismo oltre i confini della giustizia, e ne' quali potè anche far impressione lo spirito di primeggiare e dominare sopra la moltitudine, senza la dipendenza da un solo, In fatti la storia ci somministra gli esempj tanto, de' re acclamati dal popolo, quanto dell' opera de' grandi, e de' potenti nella costruzione del governo repubblicano a carico delle monarchie; voglio dire del dispotismo: mentre dallo stato di moparchia, ove le leggi comandano, e non la

volontà capricciosa, non s'è formata mai nessuna repubblica. La monarchia costituisce il vero politico e morale equilibrio colla società; e questo è l'oggetto unico del sovrano padre. Il dispotismo è un peso che eccede, con cui si altera ogni proporzione ed ogni equilibrio. La potenza equipollente forma dunque la monarchie. Potenza giustamente equipollente è quella che non pecca nè in eccesso nè in difetto. Questo è il grandissimo segreto della sovranità, dovunque ella sia collocata; ma però è un segreto quanto facile a immaginarsi, altrettanto difficile ad eseguirsi. Imperciocchè, se la potenza pecca in difetto, produce l'anarchia; e se è eccedente, produce il dispotismo. Il dispotismo adunque è la potenza preponderante; l'anarchia è prodotta dalla potenza deficiente; e la monarchia consiste nella giusta potenza equipollente che si equilibra con tutte le forze, e le potenze della società.

#### CAPO II.

- Delle telazioni reciproche fra il Sovrane,
e la Società.

DALLA naturale circostanza di ritrovarsi (in grazia di una sproporzione di potenza, di comodi, e di ricchezza) in un umiliante confronto con pochi, e per conseguenza nella stato di vera anarchia, fu indotta la moltitudine degli uomini a ricercare la dipendenza da un solo. Questo solo, è l'immagine sempre costante, e ad ogni generazione rinnovellata in ciascheduna casa e tetto privato, del padre di famiglia, cominciata poi a realizzarsi in un governo naturale formato da piccole società. Si vede quindi, che in proporzione che negli uomini si svilupparono le passioni, lo stato politico forma e perfezione, andò passo passo acquistando. Nella tranquillità naturale bastavano i vecchi padri a mantenere un costume ed una regola fra gl'individui relativa a i primi principj di non fare ad altri ciò che

non si vorrebbe che fosse fatto a se stessoa ma nella divisione delle proprietà stabili e mobiliari, data l'inerzia, il cattivo genio, il maltalento d'alcuni, e data l'offesa, e l'instinto della vendetta; si rese necessaria l'interposizione di persona accreditata, e quindi nella reciproca moltiplicazione degli atti offensivi nacque necessariamente un governo naturale, al fine di provvedere alla soddisfazione ed alla conservazione de' privati diritti. Quest' era una preminenza precaria, che aveva per fondamento e per base le sole leggi della natura e della ragione: ma però era bastante in un tempo, in cui ciascuno o la massima parte, agiva col principio di giustizia interna e di sociabilità, di cui abbiamo parlato. Ma cresciuta, col mezzo dell'industria da una parte e dell' inerzia dall' altra, la disuguiglianza de' comodi e delle ricchezze, o sia delle condizioni, ed alimentatesi le altre da prima ignote passioni, cioè l'ambi-Zione, l'interesse, e l'invidia, nacque fra gli uomini uno stato di guerra individuale senza

freno e senza misura, perchè senza legge possitiva e senza pubblica autorità; e per conseguenza formandosi l'anarchia, ebbe origine la vendetta, cioè la necessità di ricorrere all'equilibrio, acclamando un padre universale, che vuol dire un sovrano, il quale salvasse e difendesse il popolo dalla oppressione e dalla prepotenza. Così dalla vendetta privata uscì il governo naturale; così dalla vendetta pubblica, il governo civile.

Per formare un giusto ritratto della società al punto di crearsi un sovrano, io mi sono immaginato la tavola del tempio di Saturno esposta con tanta verità ed eleganza dal Tebano Cebete per instruzione della vita umana nell'esame delle diverse passioni degli uomini. Tale pensiero mi condusse a considerar la natura nella società colle medesime viste, con cui si osserva allor, che esaminar si vogliono i gradi progressivi delle azioni dell' uomo proporzionate all'età ed alle passioni di esso. Lo stato d'infanzia di questo mi rappresentò la prima famiglia e la prima società naturale

degli nomini, in cui gl' innocenti piaceri ela reciproca benevolenza, prescrivendo i minimi confini possibili a i bisogni della vita ed a i desiderj umani, assicuravano quella felicità, con cui i poeti saggiamente ci dipinsero l'età dell'oro. All'adolescenza poi dell' uomo, in cui alcune passioni naturali cominciano a fermentare ed a svilupparsi, o creduto corrispondere quello stato della società, in cui, date le proprietà e la prima naturale disuguaglianza di stato, cominciarono le offese e le vendette, e per conseguenza un primo governo rappresentato sotto l'idea dell' età dell' argento; e finalmente alla virilità parmi abbia potuto proporzionarsi il momento in qui la società sudderta nel conflitto delle maggiori passioni è stata in necessità di ricorrere all'espediente di formarsi un difensore ed un sovrano: come l'uomo virile ticorre alla ragione per dare il necessario freno alle proprie passioni , e regola e norma alla sua condotta. Chi crede che la natura proceda per: salto, altamente s'inganaa. Essa

# 184 L'Uono Libero

in tutte le progressioni è simile a se medesima: e come nella nascita, aumento, stato. decadenza e deperimento delle piante e degli . animali, sono invariabili e proporzionate alle sostituzioni, ed a i compensi le di lei leggi: così non altrimenti che per mezzo di queste, e con simile metodo va prescrivendo e concatenando progressivamente le azioni umane nella formazione del governo civile: mentre una società non è altro che una persona morale, perchè è il risultato delle azioni e passioni degli uomini. Se così è, il freno delle passioni personali sarà la ragione naturale. che a ciascheduno insegna ciò che deve fare, e non fare: ed il freno delle passioni sociali dev' essere una ragione civile e politica, che abbia forza di moderarle e tenerle in quella regola che è necessaria per conservare la relazione delle parti fra se stesse, in cui consiste l'unità della società, e delle parti prese insieme colla potenza equipollente, o sia col sovrano. Siccome però l'attività della ragione nell'

vomo, nel reprimere le passioni, cioè quella

naturale intemperanza che lo porterebbe alla distruzione di se medesimo, è una conseguenza della natura, e non effetto di tacita o espressa convenzione fra le passioni e la ragione suddetta: così il ricorso ad una suprema ragione civile e politica della società, non è stato altro che un effetto indispensabile della natura medesima; perchè altrimenti, ser guendo gli uomini l'impeto delle loro passioni, si sarebbe perduta la società colla viscendevole distruzione di essi.

La sovranità adunque, oltre essere la potenza equipollente alle forze di tutta la società prese insieme, con cui si forma l'equilibrio e la proporzionalità fra le parti ed il
tutto, viene anche ad. essere la suprema ragione civile e politica della società: non depoaitaria, ma regolatrice delle volontà e delle
passioni private; non proprietaria del terreno
legittimamente occupato da' particolari, come
erroneamente, per quanto appare, pensò
Rousseau, ma tutrice delle private proprietà
e diritti personali e reali: perchè il di lei

fine non può mai essere quello della distruzione, ma bensì della conservazione, e del miglior bene possibile della società degl' individui. La conseguenza perciò viene tutto all' opposto di quanto pensò il detto filosofo, oioè che propriamente, e non impropriamente si siano appellati gli antichi Re de Persi, degli Assirj, e de Medi, come sivo a i nostri giorni diciamo Re de Franchi, l'Imperador de' Romani ec., e presso i Turchi i Sultani, i quali prendono particolarmente il titolo di Aliochman Padishahi, cioè Imperatori de i figli d'Othman; il che tutto significa sovrani. degli uomini, e non del terreno; perchè ilprimo impero della ragione civile e politica è sopra di essi, al fine sempre costante, come: si disse, di mantenere le reciproche relazioni, in che consiste il privato e pubblico bene, dando alle umane azioni quella moralità e quella regolarità di cui erano da prima mancanti. Quindi è che Onero (lib. 1. Iliad.) giustamente chiamò Agamennone re degli uomini, come Driante passore de popoli.

1

Conviene tener fermo un principio, ed è che l'uomo nasce soggetto alle leggi della natura. Ha per dire il vero la libertà d'allontanarsene; ma abusando di tal libertà fisica nel seguire l'impeto delle passioni, o sia della intemperanza, è punito dalla natura medesima, o colla malattià, o con la morte. Questo abuso è una offesa alle leggi della natura, e la conseguenza dell'abuso, è un castigo. La ragione prescrive la regola onde evitar tale offesa e tale conseguenza. Il dipendere dalle regole prescritte dalla ragione non è un rinunziare a i diritti della propria libertà; ma anzi un seguire l'instinto medesimo della natura tendente alla conservazione dell' individuo. Nella maniera medesima, allorchè per naturale progressione e concatenazione di azioni e passioni gli uomini si ritrovano in società, si moltiplicano gli oggetti delle loro tendenze, e per conseguenza i desiderj ed i bisogni. L'abuso della libertà porta lo stato di guerra, e di reciproca distruzione. Come però la ragione naturale è necessaria per dar regola alla libertà fisica dell' uomo: così è ugualmente necessaria nella società una ragione civile e politica, a fine di prescrivere le regole alla libertà morale, in cui viene a comprendersi anco quella porzione di libertà fisica, che riguarda la medesima società. Questa ragione civile e politica è la sovranità; le regole alla libertà sono le leggi: l'abuso di questa libertà costituisce il delitto. La pena ed il castigo è la necessaria conseguenza dell' abuso. Hobbes ripone il diritto di sovranità nella forza, Puffendorff nell' eccellenza della natura, Barbeyrac nella volontà di Dio, Burlamaque si accomoda a questo, aggiungendovi la sapienza e bontà di Dio, che n'è inseparabile. La strada da noi calcata ci à condotto ad una meta ben differente. I sopraddetti tanto celebri Autori anno definito la sovranità, e noi l'abbiamo ricercata: essi l'anno stabilita per principi, e noi l'abbiamo ritrovata per una necessaria conseguenza, innegabile; come innegabili sono le tracce della natura e le di lei progressioni.

Quindi siamo pervenuti ad indicare la relazione, o sia il rapporto, che à originalmente la sovranità colla società, ed il fine a cui tender sin da principio doveano le di lei mire. Per ottenere tal fine sono stati però necessarj i mezzi, senza i quali non era possibile di ottenerlo. L'uomo rivestito della sovranità non è finalmente che un uomo nel mezzo d'una moltitudine d'uomini, che formano la società: subito pero ch'egli è posto in tal situazione dalla medesima società per risultato delle private passioni, deriva in esso la facoltà d'operare; cioè d'avere i mezzi onde operare, co' quali si debbono prescrivere le regole alle azioni degli uomini ridotti in società, e con i quali si possano anche per conseguenza farle osservare. Questa è la relazione e 'l rapporto originario della società col sovrano.

I filosofi ed i giuspubblicisti anno certamente confusa l'idea della sovranità colla rappresentanza della pubblica autorità o delle volontà private o delle private forze degli

### L' UOMO LIBERO

IQO

pomini. Le volontà degli uomini e le forze ancor più, possono riunirsi indipendentemente dalla ragione, ed il concorso di esse forma nella prima classe il governo di repubblica, e nella seconda il dispotismo. Un Monarca sovrano non può formar una legge, che si usi in vece del sale l'arsenico, che in luogo d'una grata bevanda s'ingoj l'oppio, o che s'ammazzino i propri figliuoli; perchè queste leggi si opporrebbero al fine primario della conservazione dello stato e degl' individui; nè esse potrebbero mai appellarsi col nome di leggi. Al contrario un despota colla forza può obbligare i sudditi e gli schiavi a subire tal distruzione, perchè il di lui fine è la propria soddisfazione. Temistio (Orat. XIV.) dice ottimamente così: Il Re (Basilieus) con la virtù presiede al comodo de' soggetti; ma il Despota (Τύραννος) con iniquità agisce sempre per proprio particolare profitto. Montesquieu non ci dà altra idea del dispotismo, che di quello de i Turchi, e dell' Asia; ma i Turchi agiscono in conseguenza d'una legge

fatta: al contrario del despota, che sa le lege gi secondo la sua volontà. Egualmente le volontà di molti possono concorrere a sormare una società, o sia una repubblica per ogni e qualunque sine anche contrario alle leggi della natura, e dipendente dal fanatismo piuttosto che dalla retta ragione.

Donde si dee conchiudere che la monarchia o autocrazia, sia la suprema ragione civile e politica della società: che la suprema volontà degl' individui della società costituisca lo stato di repubblica; e finalmente che dalla sola força suprema indipendentemente dalla ragione, riconosca la sua origine il dispotismo. Per conseguenza alla conservazione della monarchia, dee cooperare: la perpetua separazione della potestà esecutrice dalla potestà legislativa; a quella delle repubbliche una inalterabile formalità di costituzione; ed in quella del dispotismo un invincibile timore dalla parte de' suddiți, ed una non mai stanca forza e potenza dalla parte del despota. E' vero, che Polibio riconosce un grado di più;

cioè il Re elettivo, ch'è capo di repubblica come si disse. Ma siccome il vero Monarca trae l'origine dal medesimo principio, cioè dal consenso, o elezione del popolo; e che quando egli fa abuso della sua autorità diviene Despota, così può sotto il nome di Monarca comprendersi anche quello di Re. Pure potrebbero considerarsi quattro i gradi; cioè Monarca, Re, Despota, e Tiranno.

Finalmente ne viene che il Monarca non avendo, come si disse, altro fine che quello della conservazione e consistenza della società, non può avere altra volontà che quella delle leggi; e le leggi non possono essere che emanazioni di quelle della na ura e della ragione, modificate alle circostanze della società: cioè non possono essere altro che regole delle azioni degli uomini, dirette alla conservazione ed al migliore stato possibile di quella tal società. Al contrario, sotto il despota non ci sono leggi, ma comandi; ed i comandi di esso sono un risultato delle sue passioni, che misurano la soddisfazione sulla

esten-

estensione della forza. La sovranità non è dispotica; nè può darsi governo civile che abbia per base il dispotismo. Questo consiste nell'abuso della sovranità: e despota è quello, che non conosce le leggi, o che agisce con la forza in contraddizione di esse. Il dire a un sovrano: regnate come vi piace, come si disse in Danimarca, non è per questo che la nazione si sottoponga al dispotismo: mentre non rinunzia mai alle leggi della natura, a quelle della ragione, nè all' oggetto del privato e pubblico bene. Leggi si formano nelle repubbliche, ma si formano per concorso delle private volontà de' cittadini componenti il governo. Le volontà riunite di questi costituiscono dunque le leggi. Felici quelle repubbliche in cui le volontà si sona determinate a costituir leggi in ogni parte sante ed umane, e si sono ritrovate per gran tempo costanti nel mantenerle. Negli antichi tempi abbiamo avuto de' grandi esempj in contrario. Qual cosa più orribile e più contraria a tutte le leggi della natura, di quella N Tome XVIII.

194

di scannare i propri figliuoli in aria di sacrifizio? Queste vittime per legge si facevano nella gloriosa Cartagine. Nella superba Roma era per legge decemvirale comandato, che z bambini nați deformi si ammazzassero. Febida per perfidia e tradimento sorprende il castello di Tebe, e rende i Tebani, ch' erano in perfetta pace sotto l'ombra della pubblica fede, sudditi degli Spartani. Tutta la Grecia, inorridita dalla miquità del fatto, reclama: Sparta, la saggia Sparta punisce colla morte il traditore; ma assume in se il tradimento. e ritiene in suo potere la città, il castello. ed il dominio di Tebe. Alessandro mandò a Tiro ambasciatori per trattare di pace: i Tiri contro il diritto delle genti li mettono a brani, e li precipitano dalle mura. Così nel primo caso le volontà de' cittadini si sono unite nello stabilire un' inumanità; e nel secondo, e nel terzo nel commettere una perfidia, ed ingiustizia. Può dunque anche nelle repubbliche aver la parte sua talvolta il dispotismo, qualora si agisca contro le leggi

della natura e della ragione. Pur troppo la. moltitudine è soggetta al fermento, ed all' entusiasmo; poichè, determinandosi ordinariamente per sentimento, non è sempre suscettibile di quella tranquilla meditazione, che è la più preziosa prerogativa dell' intelletto. Il perche s' è veduto sempre nascer nelle repubbliche e perfezionarsi l'arte di commovere e di persuadere, o sia l'eloquenza; perchè questa, qualora è vincitrice, conduce seco l'opinione de' più, che si determinano a seguire gl' impulsi dell' attual sensazione. talvolta indipendentemente anche dalla ragiose, e dal proprio carattere; come in teatro accadde al tiranno Alessandro Fereo, il quale si vergognò d'essere obbligato a piangere per le disgrazie rappresentate di Ecuba; egli che a ciglio asciutto aveva veduto il sangue di tanti cittadini sparso barbaramente per effetto di sua crudeltà. Allorchè l'ingegno tiene il luogo della virtù, la fantasia predomina l'intelletto, il sofisma si sostituisce alla sagione, l'errore diviene conseguente, e pren-

# L'Uomo LIBERO

306

de il nome di sistema: e frattanto i popoli lusingati di godere una felicità, che non arriva mai, sono a moltiplici mali, e ad irreparabili miserie sottoposti.

Dalle cose dette si conosce anche la genealogia de i governi più precisamente di quello sia stato fatto sinora: mentre la suprema ragione è la prima a farsi sentire nel primiero sviluppo delle tanto naturali che civili passioni: questa poi talvolta s' è illanguidita, ed & ceduto il luogo alla soddisfa=. zione; onde il sovrano, dal non avere altra volontà che quella delle leggi, si lasciò trasportare al lusinghevole invito della forza; e quindi indipendentemente dalle medesime leggi passò all' arbitrio dell' assoluto comando. Dunque la prima origine della società civile è la monarchia; e la corruzione di questa è il dispotismo. In questo unico caso, le volontà di molti concorrono assieme per liberarsene, ed in tale unione, sottraendosi una porzione di forza al despota, ne nasce il constitto, sinchè una parte trionsa sull'altra,

e duindi si formano le repubbliche, cioè un' autorità pubblica col risultato delle volontà e forze private. Quindi è che la Scrittura parlando de' Babilonesi, Egizj, Assirj, Elamiti ec., che sono i più antichi popoli de' quali si faccia menzione, li rappresenta sempre in monarchia; e che Omero non abbia mai avuto altra idea di governo civile, che quella d'un sovrano alla testa del popolo, deridendo lo stato de' Ciclopi, che viveano separati come i selvaggi. Così le immensamente antiche memorie esistenti nella famosa Biblioteca d'Egitto, ed accennate dal sacerdote a Solone, per rapporto di Platone nel Timeo, dando relazione della grand' isola dell' Oceano, prima della straordinaria inoudazione del mare, assicuravano, che i popoli erano governati dal loro re. Questo adunque è il primo governo. La storia di tutte le repubbliche ci dimostra la loro emanazione dal dispotismo, o dalla tirannide. Tutto questo poi ritorna nella loro dissoluzione.

# CAPO III.

Città, Religione, e Tributi.

Nom s' è dato governo civile senza una qualche forma di città. I popoli dispersi debbono considerarsi in istato di natura. Così Tucidide ci dipioge la Grecia tutta negli antichi tempi. Popoli erano quegli erranti, senza capo e senza disciplina, feroci ed anche andropofagi, se crediamo allo Scoliuste di Pindaro e ad altri scrittori. Quando però tal barbarie sussistesse colà, è affatto ignoto, perdendosi la memoria fra la favola e la vanità: mentre gli Ateniesi, a detta di Menandro, si vantavano antichi quanto il sole, e gli Arcadi più antichi ancor della luna. Non si sa, se dall' Egitto, dall' Asia, dall' Italia, o pure da tutte queste regioni in varj tempi i Greci abbiano attinto il primo germe delle monarchie, stabilite poi da Ogige, Inaco, Cecrope, Cadmo, Gelece, e Danao venuti dall' Egitto, e dalla Fe-

1. .

ta, di Tebe, che sono state le prime città a stabilirsi. Ma certo è, che ridotti insieme i dispersi popoli rimasti su i monti, dopo l'inondazione dell'Oceano, furono ad un capo uniti, che re, o monarca appellarono; eccetto i Pelasgi, i quali, come gli Etrusci, si mantennero in istato di repubblica, e di nazione libera, e indipendente.

La prima cura pertanto del sovrano è stata quella di unire i popoli, e formar una città. Così accuratamente Erodoto, descrivendo l'otigine dell'impero de' Medi, c'instruisce della condotta tenuta da Dejoce primo re, dopo la loro ribellione contro gli Assirj, nel tempo della feroce tristezza e disumano ritiro di Senacherib; cioè che egli prima di tutto pensò di formarsi una specie di cittadella per se a sua sicurezza; indi di fabbricar, o, per meglio dire, einger di mura e disporre la città principale Echatana. Cost fe' Nembrotte, il primo re di cui parli la Scrittura: così Roa molo, e così tutt' i fundatori de' regni, nese N iv sund eccettuato.

# 200 L'UOMO LIBERO

In fatti prima di prescriver le regole o le leggi da osservarsi pel privato e pubblico bene, era necessario che si stabilisse una disciplina fra gli uomini; nè senza una tal disciplina era possibile di formare un governo civile. Il primo freno delle passioni è il costume; ed il passo alla subordinazione, edal bene, della società, è la disciplina.

Questa disciplina ebbe rapporto alle circostanze de' popoli, ed al fine corrispondente
del primo legislatore. E questo fine non poteva esser altro che quello di porre la società in situazione di ricevere ed osservare
quelle leggi, che all' armonia delle parti ed
al pubblico e privato bene fossero per conseguenza opportune. Le costituzioni di Minos
re di Creta si credettero le più antiche.
Platone, Strabone, e varj altri ci pongono
al fatto di esse, e ci fan conoscere l'originale
di quelle di Licurgo. Ma ammendue ebbero
il fine di educare il popolo al solo mestiere
della guerra: quindi tentarono di formare fra
tutti un' uguaglianza con uniforme educazio-

poca durata, perchè la natura non soffre violenza.

Il metodo più conforme alla natura dell' uomo, ridotto nello stato d'una società, diremo così, virile (cicè allorchè il tumulto delle passioni sociali ambizione, interesse, invidia, à prodotto fra gl'individui una ostile disuguaglianza di condizione) sembra essere stato quello di dividere e separare le classi de' cittadini, in modo che ciascheduno consi derandosi situato in una tal classe per opera della legge diretta al pubblico bene, e non per la forza privata, riguardasse la sua condizione come una proprietà toccatagli in sorte; e quindi placidamente osservando, che ner mutui uffizi una classe serve al sostegno e mantenimento dell' altra, potesse nell' adempimento de' propri doveri chiamarsi pago o contento. Questa prima distribuzione de' cittadini, uniti in una murata città, io chiamo e distinguo col nome di disciplina. Come adunque l'arbitrio o l'usurpazione degli alimenti,

col danno altrui , à nella società naturale prodotto la necessità di dividere il terreno in porzioni eguali fra le famiglie, di che ei anno fatto prova: le isole di Pasqua e di Oumnak. al provido fine di stabilire i rispettivi diritti; così nell' aumento delle passioni, e nell'avidità de i maggiori comodi e del superfluo, essendo ecoppiata quella interna guerra, da eui sorti la potenza equipollente e la suprema civile ragione, non poteva ritrovarsi altro migliore mezzo di quello di atabilire le diverse classi auddette, ristringendo dentro a certi determinati confini l'attività e le tendenze de' cittadini ; cioè dando una consisten-28 politica alla naturale graduazione degli uomini. In Egitto colla moneta e colla scrittusa i popoli si ritrovavano nel conflitto delle passioni e della disuguaglianza di condizione. allorchè Sesostri montò sul trono. La disciplina ch' egli instituì, secondo Erodoto, Diodoro, ed anche Aristotile, fu di dividere in sette ordini differenti, o siano professioni i quoi cittadini. Quest' è l'antichissimo metodo

tuttavia sussistente fra i Bramini nelle diverse Caste, o tribù. Ereteo, per lasciare il più antico tempo oscurato dalle favole e dalle menzogne, distribuì anch' egli, al riferire di Strabone, il popolo di Atene in quattro classi, sacerdoti, agricoltori, militari, ed artigiani. Teseo sembrò ancor più fino nella politica; se crediamo a Plutarco, mentre restrinse a tre sole classi le condizioni degli Ateniesi, cioè nobili, o siano i più ricchi, agricoltori, ed enigiani. Ebbe in mira di bilanciare le forze fra essi; mentre le due ultime classi, essendo maggiori in numero, potevano dives nir più potenti. Suppli però coll' opinione, o sia con gli uffizi dati alla prima. Imperciocche a i nobili diede il privilegio de' sacrifizi, e di tutto ciò che appartener poteva alla religione, ed a render giustizia, escludendo dalla partecipazione di tutto questo coloro ch' erano ascritti alle altre due classi inferiori. Più precise ancora sono le disposizioni attribuite a Romolo nella fondazione di Roma, se crediamo a Livio, a Dione, a Plu-

### 204 L'UOMO LIBERO

bricato il materiale della città, scelse fra tutti quelli che a lui si unirono, i migliori uomini per consiglio, ricchezza, ed opinione, e ad essi diede l'incombenza di presiedere alla religione, ed alla giustizia, e li denominò pavizj. Tutto il rimanente stabilì esser plebe, esclusa da i detti uffizj, ma destinata alla coltura de' campi ed alle arti. Fra i patrizj formò un consiglio di cento, che si appellò senato; e poi ne scelse trecento per custodia di sua persona, donde ebbe origine l'ordine equestre.

ragione civile e politica della società, cioè il primo atto della sovranità e del sovrano, fu quello di unire gl'individui nella città, e per mezzo della divisione in diverse classi, di stabilire fra essi la civile disciplina. Sin ad ora però abbiamo addotto più fatti che ragioni. Ma la natura si manifesta coi fatti, e quando questi si ritrovano in tutt' i tempi, ed in tutt' i paesi, uguali e costanti,

sonvien conchiudere essere, come dissero gli antichi filosofi, le città opera della natura.

Con tutto ciò, se un momento ci trattenghiamo, ritroveremo, oltre a quanto abbiamo osservato di sopra, anche la ragione naturale perchè così, e non altrimenti accader dovesse. Imperciocchè se il principale ed unico oggetto della sovranità è quello di assicurare le proprietà reali e personali di ciascheduno, e di procurare quel bene e quella tranquillità e sicurezza, senza di cui non sussiste la società, non altro mezzo più certo potevasi ritrovare di quello di unir gl' individui principali dentro un recinto, e di dividere fra essi le diverse incombenze: onde i confini delle, naturali disuguaglianze di stato e di condizione, fossero stabilmente prescritte; e così l'una coll' altra classe ne' mutui e rispettivi uffizj si compensassero. In tal maniera all' arbitrio de' ricchi non erano più sottoposte le classi degl' inferiori; ma anzi, da un canto venendo queste a godere una sicura libertà di far uso della propria industria e fatica, erano dall' altro i ricchi ed i nobili, per mezzo dell'ambizione soddisfatta nell' esercizio degli uffizi di religione e di giustizia, obbligati a servire a i bisogni della moltitudine. Questa regolata corrispondenza delle parti d'una società, è dunque da noi distinta col nome di disciplina; e questa disciplina civile costituisce quello che si chiama città, ed è la base fondamentale in cui si appoggia l'esecuzione delle leggi. In questaunica maniera à potuto sciogliersi il problema di ritrovar la proporzione fra le disaguali forze di condizione e di numero; alla quale per legge naturale gli uomini uniti in una tal qual società, anno dovuto aspirare, ricercando una potenza, che potesse perfezionare l'equilibrio. Questo doveva accadere, data la proprietà de i terreni, ed una primitiva legge agraria: ma nel Perù gl' Incas più filosofi di tutti i filosofi, ottennero il fine di render veramente, e costantemente felici tutti gl' individui del loro imperio, e Titrassero il frutto d'una pubblica felicità per

risultato della privata. In un paese, dove i particolari piangono, non può esservi pubblica felicità; perchè il pubblico non è, che un' unione e la massa de' particolari individui condensata in un dato luogo. L'esame del sistema politico, ed economico degl' Incas, dee umiliare l'orgoglio di tutti i legislatori del nostro continente (a).

Ma per rendere più durevole e più sicura tal disciplina, ci voleva qualche cosa di più che un regolamento. Conveniva interessare la moralità degli uomini, inspirando ad essi la persuasione della divina interposizione ed annuenza nelle politiche e civili deliberazioni. Quindi è, che i primi legislatori, come si disse, fecero credere d'aver avute le leggi dalla mano medesima della Divinità per mezzo di qualche nume; e quindi è che i primi re si assunsero anche il supreme carattere del sacerdozio.

Omero nell' Iliade, e nell' Ulissea ci for-

<sup>(</sup>a) Possono vedersi le Lettere Americane nel Tomo XI, di questa Raccolta.

# 208 L' UOMO LIBERG

nisce di esempi in Nestore, in Elene, in Chirse, in Telemaco, ed in tanti altri amministratori de' sacrifizi e delle sacre cerimonie. Calcante non era il gran Sacerdote, ma il Vate, o il Profeta. Così Erodoto (Lib. VI.) c' insegna che a i re di Sparta fu specialmente dato il sacerdozio di Giove Lacedemonio e celeste. E Diodoro scrive, che quello di Cerere Eleusina fu dato ad Ereteo in Atene. de i cui misterj egli ne fu l'inventore. Il medesimo Diodoro (Lib. 1.) c'insegna aver avuto gli Egizj fra le loro memorie, che il primo loro re, dopo il regno di quelli che chiamavano Dei, e che durò, secondo essi, diciottomila anni, fu Monete, il quale insegnò al popolo la religione ed il culto. Anche nella Scrittura abbiamo i re particolarmente di Salem, e di Betel esercitanti il sacerdozio, fra i primi de quali fu Melchisedech, e fra i secondi Geroboamo. Romolo e Numa furono i primi re, ed i primi sacerdoti di Roma: prerogativa troppo importante a contenere la moltitudine, perchè non fosse 25-

supta

sunta da Augusto, e da gi' Imperadori successivi sino a Graziano: 'e però unendo il sacerdozio alla potestà degli eserciti, e del tribunato. s'intitolarono Pontesici Massimi. Così finalmente si regolarono i re della China, gl' Incas del Perù, e tutti in somma i primi sovrani de i popoli. Altra osservazione importante convien qui fare in prova di tale assunto, ed è il metodo dell' ultimo supplizio per i delitti degni di morte. Questo supplizio non era anticamente prescritto come un effetto della pubblica vendetta, ma come un' espiazione del delitto verso la Divinità offesa con la trasgressione delle leggi: onde il delinquente considerato sacrilego diveniva vittima, e si sacrificava nel tempio: saceresto è l'espressione dopo le leggi regie, anche delle XII Tavole, nei delitti considerati degni di morte. Donde può dedursi l'accortezza de' primi legislatori di togliere alla legge ogni sorta di odiosità coll' interessare la religione de' popoli nell' infligere il castigo. In tal maniera col sentimento di pietà a gli Tomo XVIII.

#### L'Uono Libero

410

occhi della moltitudine tanto grato diveniva il supplizio, quanto: odioso e sacrilego il delinquente. L'evitare l'odiosità nel castigo de i rei è stata la prima arte, e la prima scienza de' sagaci legislatori.

La disciplina e la religione sono i principali fondamenti del governo civile, i sostegni della sovranità, ed i mezzi più efficaci, onde render sicure le proprietà reali e personali degli uomini. Il perchè non si saprebbe bastantemente ammirare la sagacità di Numa nel porre il rito di religione anche nei termini de i campi, e de' privati terreni, dando la custodia di essi a i Dei Terminali. da lui a tal unico fine ideati. In virtù di tale politico e religioso provvedimento, era considerato sacrilego chiunque violava la confinazione d'un altro, o strappava un termine, e però egli ed i suoi buoi erano condannati ad esser vittime: sacrificate a i Dei Terminali. Quei terminon exarassit, ipsus, & boveis sacrei sunto: così è espressa la legge.

Dalla disciplina e dalla religione ne viene

la necessarissimo risultato; cioè la norma e la regola delle azioni umane, sia per rapporto alla società, sia per riguardo al culto verso la Divinità. Conviene dunque fare scelta di persone atte a mantenere la prima, e ad esercitar la seconda. In quella sono ascritti quegli uomini, che aver debbono in deposito la potestà esecutrice; ed in questa quegli altri che coll' istruire il popolo nei doveri del proprio stato, lo educano alla pietà verso Dio, all' obbedienza verso le leggi, e verso il sovrano, e all' adempimento de' propri doveri verso il rimanente degli uomini.

A queste prime cure della sovranità non è mai andato disgiunto il necessario e troppo ragionevole oggetto della sicurezza del sovrano, e della difesa della società per rapporto a gli esterni nemici; della qual difesa egli è atato sempre il capo ed il fondamento. Le società interessate nella propria sussistenza anno somministrato i mezzi conducenti a tal fine; e però, sia con la divisione del terreno, sia con porzione de i pro-

### TIE L'Uono libero

dotti di esso, anno al respettivo sovrano dato il modo di provvedere a tutti gli oggetti della sovranità. Questo è ciò ch' io chiamo eributo. Il tributo, che paga la società al sovrano, è tanto necessario, quanto è la conservazione delle proprietà e della vita medesima de' cittadini. La salvezza di tutto questo deriva dalla vigilanza delle persone destinate all' esercizio della giustizia civile, criminale, economica, e dalla custodia ed attività, che pasce dalla forza armata. Il mantenimento, e premio di tutti questi custodi e tutori delle società, ricavasi dal tributo. Onde il tributo è inerente alla legge di conservazione; perchè questa (mancando quello) non potrebbe ottenersi, e la società si distruggerebbe. Donde si conchiude, che subito che reclimò la natura per ritrovare una potenza ed una suprema ragione, atta ad equilibrare le forte disuguali: degli individui componenti la società, e a moderare le azioni degli uomini, è venuto di necessità il tributo; cioè il mezzo, onde ottenere il fine proposto: cosicchè sosietà civile non può sussistere senza regole di conservazione; la regolare conservazione non può verificarsi senza la sovranità; nè la sovranità può mantenersi senza il tributo. Dunque il tributo è tanto necessario nella civile società, quanto la medesima conservazione di essa e la sicurezza de i privati dititti de' cittadini: idunque è indispensabile e obbligatorio.

Varie furono le maniere colle quali i sovrani si misero in istato di poter esercitare
la sovranità. La divisione del terreno in tre
parti, una per il re, altra per il sacerdozio,
e la terza pel rimanente del popolo non poteva farsi che in paese di conquista, o disabitato, come fe' Manco-Capac nel Perù, come proposero i legislatori accennati di sopra, e
come Diodoro espressamente dice essere stato
diviso l'Egitto (Lib. 1. n. 73. e. seg. Part. 11):
In questo caso il re diveniva proprietario,
il che è difetto della sovranità; mentre essa
è originalmente custode delle proprietà altrui,
ed imparziale tutrice de i diritti privati: e

però, siccome la sovranità non può mai vestire il carattere di persona privata, perchè sezarderebbe di guarire la moltitudine di quella illusione che forma il più tenace ed il più sicuro glutine della dipendenza; così il sovrano, a cui la rappresentanza della suprema ragione della società toglie il modo di secoadare il proprio interesse o di agire per stimolo di privata passione, dee astenersi, per quanto è possibile, anche di i privati diritti, cioè dalle proprietà che sono il patrimonio de' particolari, reso prezioso per le leggi della natura e della medesima società. Però il primo tributo sembra essere stato volontario ed in guisa di dono gratuito, come anche a' giorni nostri si accostuma in Francia farsi dal Clero. Ateneo (Deipnosoph.) rappresenta il costume de' Traci, cioè che il re era regalato da i ricchi, e ch' egli poscia all'incontro regalava i poveri. La prima idea di tributo fisso sulle terre credo ritrovarsi nella Scrittura (Cap. 47. Genes), ove si narra lo stratagemma di Giuseppe nella cessione ch'es

rocurò al re di tutti i campi dell' Egitto al empo della carestia, eccettuati però i terrei de i sacerdoti. Imperciocchè, fatto tale equisto, egli rimise i detti campi a gli Egizj. a condizione che pagassero annualmente al rela quinta, parte dell' annuo prodotto, cioè il venti per cento. Donde però il re potesse ricavare tanto danaro che bastasse all' acquisto del grano, con cui in tempo di carestia s' è potuto alimentare il popolo, e spogliarlo prima delle greggie e poi de i terteni, non consta dalla Scrittura. Forse il re aveva la terza parte del totale territorio, come accenna Diodoro, e forse le miniere furono il fonte delle ricchezze di quell' erario. Strabone (Lib. 27.) sembra indicare i tempi posteriori a Giuseppe, dicendo che l' Egitto era diviso in tre parti, una pei sacerdoti, la seconda per i militanti, e la terza per gii agricoltori; e che il re ricavava il tributo dall' agricoltura e dalle arti. Il re non era più proprietario. Dunque cedette anche la sua terza parte del terreno alla con-

## 416 L'UDMO, LIBERO

dizione del venti per cento di tributo. Con qual metodo ciò si facesse non appare da Strabone. Da Erodoto bansi è indicato il censo instituito da Dario, e di questo s'è parlato altrove (a). Servio Tullio diede forma al censo de' Romani, che si perfezionò poi e si estese a' tempi della repubblica.

Il tributo è dunque una conseguenza della sovranità, come la sovranità è un risultato indispensabile del conflitto delle passioni e della disuguaglianza naturale ed artificiale degli uomini; in grazia di cui o conveniva passar alla forza e distruggersi vicendevol nente, o ricorrere a quell' equilibrio ed a quella ragione che atta fosse a prescriver la regola all' arbitrio de i più forti, a render sicure le proprietà reali e personali, ed a stabilire i legali confini tra le diverse classi degli uomini: onde, giovandosi reciprocamente con i mutui uffizi, tolte di mezzo l'oppressione, la violenza e la vendetta, si stabilisse quella disciplina in cui consiste la tranquillità, la

<sup>(4)</sup> Vedi Tomo VI. p. 15. e seguenti di questa Raccolta.

libertà, e la felicità de' cittadini, e di tutta la società; cioè nell' uguaglianza morale, con la dipendenza di ciascheduno delle leggi, e con quella proporzione di reciproche finze; in cui unicamente sta la salvezza di tutti.

# CAPO IV.

# Autorità, Giustizia, Paternità.

Nostro scopo non è di formar un Trattato di politica, e molto meno del diritto delle genti, o del diritto di natura in via legale e diplomatica; e però seguendo l'instituto filosofico ed il metodo da noi abbracciato e mantenuto sin' ad ora, non discenderemo alle modificazioni, che in grazia delle tante rivoluzioni naturali e politiche, sono accadute nelle società per forza di circostanze variamente combinate: ma ci atterremo a i principi delle cose, non abbandonando mai di vista la nostra isola, in cui moltiplicatasi la propagazione, ci siamo ritrovati a portata di esaminare la natura ne' suoi successivi sviluppi, sostituzioni e compensi, dal primo germe
della società sino alla formazione della sovranità. Noi abbiamo osservati i naturali progressi della società, come si osservano quelli
della natura medesima dalla fanciullezza d'un
uomo sino alla virilità: ed in questo stato
ci ritroviamo attualmente. Conviene adunque
che il leggitore s'immagini sempre di ritrovarsi in quell' isola, e che si faccia retrogrado di tre o quattro mila anni.

Questo primo sovrano adunque, che si vide sollevato sopra tutti e reso responsabile del bene universale e della pubblica felicità, son potè dispensarsi dal pensare a i mezzi, ende porsi in situazione di prescriver il modo e la norma con cui gli uomini dovessero contenersi, e condursi nella società, senza timose d'insulto. Macchiavelli nel cap. 3. de' discorsi prescrive, che il legislatore debba supporte sunti gli uomini essere cattivi. Io credo, in onore dell'umanità, bastar il sospetto, che possano divenir tali. Il nuovo monarca

adunque doveva pensaré a mantenersi in quella superiorità di grado e d'uffizio, a cui si vide invalzato, e per mantenervisi, varj modi potes vano suggerirsi . Burlamaque (Cap. 12.) dice potenza, sapienza, beneficenza. Noi diremo autorità, giustizia, paternità. La prima costiruisce il diritto politico, la seconda il diritto civile, la terza il diritto economico. Coll' autorità il sovrano contiene la società nella dovuta dipendenza; e facendosi rispettare da? vicini popoli e dalle emule potenze, manties ne nell' interno la pace, ed all' esterno, col commercio e colle negoziazioni, aumenta la gloria a se e la ricchezza alla sua naziones La giustizia sovrana à per eggetto la formazione di quelle leggi che risguardano la fede de' contratti, le proprietà de' diritti privati. le disposizioni testamentarie per ciò che spetta al civile; ed à per oggetto d'infliggere le dovute pene e castighi a i delitti, onde si puniscano i delinquenti, e coll'esempio si trattengano gli altri dal commetterne di sia mili. Finalmente colla paternità si pone regola alla economia de corpi componenti lo stato; si toglia l'arbitrio dell' uomo potente, dell' uomo esecutore, dell' uomo amuninistratore: e la potestà tutrice è in pieno e sicuro esercizio delle sue facoltà.

Ma molte sono le vie per le quali si mantiene l'autorità. Le principali sono timore, amore, opinione. Il timore risguirda la forza della sovranità, l'amore la persona del sovrano, e l'opinione la sovranità e la persona del sovrano medesimo unitamente. Sembra però che il primo sentimento, qualora è solo e isolato, sia una conseguenza del disporismo; e però la sua durazione, corrispondendo ad uno stato di violenza, dipende dal grado di fermento che si va sordamente propagando nella moltitudine, e va preparando quel momento in cui debbono finalmente misurarsi le forze e la preponderanza di esse. Imperciocche il timore fa gli uomini in parte vili, e in parte simulati, ingannatori, malvagil, arditi, e finalmente disperati. L'amore è un sentimento ch' è prodotto dalla bene-

volenza naturale risvégliata dalle sensazioni esterne di fatti o di detti. Ma questo sentimento in alcuni può egli essere disgiunto da quello del timore in altri ? Queste sensazioni possono mantenersi elleno sempre, costanti ? Può l'uomo mostrarsi sempre nella familiarità sotto il medesimo punto di veduta superiore a tutti, come nel grado, così nelle qualità dell'animo, del cuore, e dell'intelletto? L'opinione finalmente nasce dalla ragione e dalla illusione (mi si permetta questa espressione), ed à radici nella mente ugualmente che nel cuore degli uomini, e per conseguenza è un sentimento più solido e più costante. Il sovrano, che si è meritato l'opinione di non aver altra volontà che quella delle leggi, altro desiderio che la pubblica e privata felicità, altro piacere che di spargere beneficenze e di accrescere il numero de i felici, che à conosciuto il merito, amata la verità, odiato il raggiro, che sia stato fermo e costante nel mantenere l'ordine, la giustizia, la dipendenza: quello fu il sovrano

che assieurò più d'ogo! altro la sua autorità. Per conseguenza richiedest, ch' egli sia, come dice il Muzio nel suo Principe giavinetto (cap. 7.) sopra tutti i sudditi suoi adornato di virtà, mentre vergognosa cosa è che colore i quali anno da governare sieno di virtù superati da coloro i quali anno da essere governati. Qual virtù debba esser quella del sovrano, lo dimostra il Planelli nel saggio sull'educazione de i Principi (cap. 3.), e prima di lui lo spiegò il P. Mariana (de Rege lib. II. cap. 3.) cioè prudenza, umanità, fortezza, giustizia, coltura d'ingegno, amore per le lettere. Tali per verità erano quelli che ci rappresentarono gli antichi filosofi, e che anno servito a gli altri di esempio e di guida. 1 primi re d'Egitto, dice Diodoro (p. 80.), non vivevano secondo l'uso degli altri sovra ni, cioè col fare tutto a loro arbierio indipendentemente da ogni censura; ma tanto nei pubblici affari, quanto nella vita privata si regolavano a tenor delle leggi. Descrive egli in seguito tutte le loro occupazioni relative a- i dentimenti de noi accennati, e conchiude che con tale metodo i re d'Egitto tenevano i cittadini a loro più per benevolenza properi si, che per materiale amore e personale congiuni; per lo che passando essi la vua nella samma selicità, conservarono integro lo state della repubblica sino a tanto, che duro una sale costituzione di leggi. Le mire, alle quali dovevano tendere i sovrani, non possono meglio riconoscersi quanto nelle Orazioni d' Isocrate a Nicocle re di Salamina in Ciprofiglio e successore di Evagora: Conservate (dice Isocrate al re) la religione che ricevuta avete da' vostri antenati; ma pensate che il più aggradevole culto, e sacrifizio che voi far potete a Dio è quello del cuore, rendendovi buono e giusto.... Mostrate sempre un eal rispetto per la verità, che ognuno si poese fidare più ad una vostra parola; she al giuramento degli altri.... Siate guerriero per abilità nell' arte militare, e per un apparato di forze, capace d'intimidire i vostri nemici: ma siese pacifico per inclinazione, e per una

rigorosa esattezza di non pretendere, nè întraprendere cosa alcuna che non sia giusta....
L'unica prova certa che voi abbiate regnato
bene, sarà quella di pater assicurare, che souo
il vostro regno il vostro popolo sia divenuto
più felice e più saggio. Nicocle in fatti fu
il modello de i re. Egli premò con venti
talenti, o siano diesi mila zecchini Isocrate,
per gli ammaostramenti che spontaneamente
gli avea dati, e potè in fine vantarsi col
dire: Io sono certo che nessuno cittadino si
lagnerà che io gli abbia fatto il minimo torso, ed à al contrario la consolazione d'averne
molti arricchiti e ricolmati di beneficenze.
Re felice! Popoli fortunati!

Ecco quella parte di opinione che appartiene alla persona del sovrano. La sovranità poi, che è la suprema ragione civile e politica della società, è stata sempre in tutt' i tempi ed in tutt' i paesi il più prezioso e più venerabile oggetto de' popoli. Essa è come il sole che si fa centro di tutta l'attrazione de' corpi, ch' è fonte inesausta de' beni, che che dà vita, e splendore in tutto il sistema, ma in eui non si possono fissar gli occhi senza abbagliarsi. Anche oppréssi e sacrificati dalla forza de' tiranni, anno i popoli separa-20 sempre l'idea della sovranità da quella del sovrano, e liberati da questo, o di essa ne rivestirono un altro colla speranza ch' esso ne facesse miglior uso, com' è tante volte accaduto in Costantinopoli, in Persia, al Mogol, e nei paesi della tirannide; o l'anno depositata in mano de i privati, donde si formarono le repubbliche. Questo vuol dire, che subito che esiste una società civile, è da essa indispensabile quella suprema ragione civile politica, che abbiamo detto essere l'essenza unica della sovranità; e che perciò è indifferente ch' essa sia collocata in mano d'uno o di più, purchè non ne nasca abuso, e non sia offuscata per opera di passione, o di fanatismo. Essa però à prodotto nella moltitudine diversi effetti, in proporzione delle diverse modificazioni della sua rappresentanza. Imperciocchè, qualora fu riposta P

226

in mano d'un sovrano giusto, benefico. e padre, fu essa in questo non solo venerata per lo splendore della maestà, ma amata come mezzo della pubblica e privata felicità, nè mai distinta dalla persona: al contrario fu soltanto venerata, e temuta qualora, spogliata dal soggetto sensibile, è divenuta un ente invisibile di ragione, come si ritrovò essere nelle repubbliche; nelle quali perciò v'è stato bisogno di sostituire al reale l'immaginario, al materiale il morale, alla persona fisica il simbolo e l'emblematico, ed alla consolante voce del sovrano le formalità e le cerimonie. Come però il despota non agisce che per la forza, e non à bisogno d'esterni ajuti e formalità, che sono altrettanti inciampi alla soddisfazione delle sue volontà: e come nelle repubbliche è necessario tutto questo apparato per freno de' grandi e del popolo; così fra l'uno e l'altro c' è lo stato temperato del sovrano padre, di cui ora si parla. Convien però sapersi che la moltitudine è più sensibile che ragionevole, sioè

opera più per impressione ed impulso, che per riflessione e discernimento; e questo che sembra difetto dell' umanità, è il vero ed unico cemento della società. Mentre se per fatalità potesserò facilmente gli uomini guarire dall' illusione e spogliarsi di quel sentimento. che, anche loro malgrado, gli obbliga a contenersi, un milione d'armati non avrebbero sagrificato vicendevolmente la loro libertà e la loro vita, al capriccio di Dario e di Serse; ma ridotti al calcolo della forza sarebbero passati allo stato d'interna guerra; e cesì ogni società sarebbe distrutta. E però necessario che tutto ciò che rappresenta la sovranità e la potestà, anche nello stato di monarchia, sia in varie circostanze con modi e forme esterne distinto dal rimanente degli uomini, onde in essi con tal mezzo si alimenti il rispetto e la dipendenza. Il più decisivo colpo, che Lutero diede alla religione cattolica romana, è stato quello di abolire i vestiti ecclesiastici e le cerimonie liturgiche. Levati dal senso del popolo questi oggetti, che con-

#### L'Uomo Libero

228

ciliavano materialmente la riverenza ed il rispetto, sparì l'illusione; il popolo divenne ragionatore, ragionò male, e si distaccò dalla Chiesa. Polibio nel lib. X fa il parallelo fra Scipione, e Licurgo; e non si sa decidere a qual de i due debbasi la palma, nell' aver indotto la moltitudine a credere, ch' essi fossero più che uomini, ed in certa guisa partecipi della divinità. La moltitudine ama il portento, l'illusione, il mistero; e vuol esser condotta da i sensi. I buoi si conducono e si domano con le funi, e gli uomini con le cerimonie, e le formalità.

La sovranità si conserva con la maestà del mistero: il mistero si mantiene co' segni esterni della formalità e della pompa; e questa formalità, e questa pompa producono nei sensi degli uomini quelle sensazioni che formano l'illusione, la quale è la catena e la base dell' ordine e della civile disciplina delle nazioni. Tutto questo, io dico, è il germe di quell' opinione, che mantiene e conserva l'autorità del sovrano, e costituisce la più

legittima dipendenza. Fortunata nazione è quella ove nella forza armata è assicurata soltanto la pace de' cittadini, ed il rispetto delle esterne potenze: ma che nel medesimo tempo la sola opinione è quella che produce la dipendenza.

Il secondo mezzo, con cui si disse aver dovuto il primo sovrano della nostra isola procurare il bene e la felicità della nazione con la regola delle azioni umane, è la giustizia. Questa, a detta di Giustiniano, consiste nella costante e perpetua volontà di dare a ciascheduno il suo: ma siccome questo sua non è altro che quello sopra di cui si à un diritto: e siccome questo diritto deriva unicamente dalle leggi; così la definizione dellagiustizia fatta da Giustiniano e da i giusperiti si risolve nella giusta esecuzione delle leggi, cioè nella potestà esecutrice. La giustizia sovrana però comprende la formazione di queste leggi, e si chiama potestà legislativa. Ora la giustizia, che presiede a tale potestà, non è altro che l'applicazione delle leggi di natura e della ragione alle circostanze della società. A tale scopo sembra
determinata anche la definizione di Barbeirac
(Cap. 8.) che si scosta da quelle di Grozio
e di Puffendorfio; ma che, per vero dire,
à anch' essa mancante di precisione.

Quando Montesquieu disse (Lib. 1.) che le leggi civili debbono essere relative al fisico del paese, al genere di vita de' popoli, alla religione, libertà, inclinazioni, commercio, sostumi ec., sembra aver confuso l'idea di leggi con quella di costituzioni, e statuti municipali. Imperciocchè le leggi generali sono sempre eguali in tutt' i paesi, in tutt' i climi, in tutte le società; perchè emanano dalla natura e dalla ragione, cioè a dire di conservare se stesso, di alimentare la prole, di mantenere i propri diritti, di non usurpare l'altrui, di amare la società de' suoi simili. e di procurare a se ed a' suoi la maggiore possibile felicità: al contrario le costituzioni, e gli statuti sono relativi al costume, a gli nsi, ed alle circostanzo degli nomini, e del paese; e perciò derivando essi dall' applicazione e modificazione delle leggi di natura e della ragione, richiedono l'esercizio di quella giustizia, che regola e dirige la potestà legislativa del sovrano.

Anche queste particolari costituzioni si chiamano leggi. Così credo anch' io che dovrebbero denominarsi, se avessimo un'altra parola che ci rappresentasse l'idea delle leggi di natura e della ragione. Gli antichi Latini distinguevano Jura e Leges. Jura dabat legesque viris disse Virgilio di Didone al Tempio (Lib. 1. Eneid.). Per questa ragione Cicerone (Lib. 111. Offic.) disse che l'usurpare i diritti col danno altrui è proibito dalle natura, cioè dal gius delle genti: e perciò tanto ne' Digesti, che nelle Instituzioni è detto Jus tanto quello, quod natura animalia omnia docuit, quanto l'altro, quo gentes humanæ utuntur. Al contrario sotto nome di leggi si comprendeváno le ordinazioni particolari, apertamente esprimendosi Giustiniano (Lib. 1. tit. 3. Digest.) the Legis virtus est imperare, vetare, permis

### L'Uomo Libero

tere. Noi però in mancanza di definizioni abbiamo chiamato leggi quelle della natura e della ragione, perchè comuni non solo a tutt' i viventi, ma altresì a tutti gli uomini uniti in società; e costituzioni, e statuti municipali (nomi usitati però e niente ignoti presso i popoli civilizzati, appellate abbiamo le ordinazioni particolari) con le quali le società fra se stesse diversificano nell' esercizio della giustizia, e della pubblica economia.

Lo scopo ed il fine, a cui tender debbono le mire del sovrano, come tante volte si
disse, ma che non mai si ripete abbastanza,
è il bene universale e la pubblica e privata
felicità. Dunque la giustizia, che regola e
determina le sue sanzioni sulle ordinazioni
e sulle leggi, dee esser esente da ogni particolare passione, riflesso, contemplazione,
interesse; ma conviene che sia il risultato del
consiglio, della meditazione, e dell' esperienza; onde la maestà del trono non sia
compromessa con le sorprese che possono tal
volta esser tentate alla religione della persona rivessita della soyranità.

Emanate poi le ordinazioni, al saggio pare rere di Montesquieu, debbono essere consegnate ad uno o più corpi, secondo la loro diversa inspezione: onde la potestà esecutrice non sia mai confusa con la legislativa. I Tirj in Cartagine nascente, dice Virgilio (Lib. 1. Eneid.) sotto gli ordini della Regina ergevano le mura, scavavano i porti, fabbricavano i tempj, e teatri, pubblicavano le leggi, ed eleggevano i magistrati ed il sepato: Jura Magistratusque legunt Sanclumque Senatum.

In fatti, qualora è stata unita la potestà esecutrice al sovrano, le nazioni sono state sempre soggette al dispotismo. Guglielmo il Conquistatore per esser despota in Inghilterra, dopo la distribuzione fatta dell' isola in sessanta mila dugento quindici feudi, si tenne per se il diritto d'imporre le tasse, e si riservò il potere esecutivo e giudizi rio, fascendosi un tribunale domestico a somiglianza di Ottaviano Augusto; il qual tribunale s'intitolò Aula regis. Su queste tracce procedendo

### L' Uomo Libero

più o meno i di lui successori, il tempo finalmente si maturò d'una intera rivoluziose sotto il re Giovanni, detto fenza terra, in grazia di cui fu egli obbligato a ricevere la legge da' suoi sudditi, e segnar la Carta delle selve, che per nuova ampliazione fu detta poi la gran Carta, e che preparò pel tempo successivo la catastrofe del 1688.

Sembra però indispensabile che la potestà esecutrice sia sempre separata dalla legislativa. In quest' ultima è depositata la forza pubblica: ed unita alla forza, diviene sempre pericolosa l'esecuzione della legge. Per conseguenza non deve essere nè pure situata presso un corpo indipendente. Questi corpi esecutori sono i santuari delle leggi, degli ordini e delle regolarità stabilite. A questi appartiene il dettaglio dell' esecuzione, e l'applicazione delle leggi a i casi particolari. E però la cura principale del sovrano consiste nell' invigilare, che dalla parte de' ministri componenti i detti corpi non si faccia abuso d'autorità, e dalla parte de' cittadini

verso i corpi suddetti. Il castigo assicura la fede delle anime vili: l'onore e la gloria sono l'alimento delle grandi ed illustri. L'autorità competente, la deferenza, la formalità, e varie altre circostanze concorrono a mantenere nella moltitudine il rispetto e la dipendenza da i tribunali, che vuol dire la subordinazione alle leggi. Il pubblico disprezzo per gl'individui, ed il rispetto pel corpo; sa onore alla costituzione, e disonora la scelta; al contrario la pubblica estimazione verso gl'individui, ed il disprezzo o l'inattività del corpo, è l'elegio della scelta de' ministri, e la prova sicura della cattiva costituzione.

A questi corpi dee dunque essere liberamente affidata l'esecuzione delle leggi, degli ordini, e delle regolarità. Lo stabilire però queste regolarità è diritto solo della potestà legislativa; ma nel tempo medesimo il vigile e prudente sovrano conoscer dee l'impossibilità ed il pericolo ancora di discendere alla cognizione e definizione de i piccoli affari e

### L' Uomo Libero

236

dettaglj d'una nazione. Si potrebbe quindi distinguere, oltre le leggi positive della natura e della ragione, la costituzione dallo statuto, chiamando col nome di costituzione il sistema governativo e politico de' governi, ministero, magistrati ec., e con quello di statuti le leggi particolari proporzionate e relative alle circostanze delle nazioni.

Le leggi statutarie sono quelle che portano seco il consenso del popolo; ed in due
maniere sono state formate: o esponendole
al pubblico esame di tutti, come s'è fatto
in Roma per la sanzione delle XII Tavole,
o pure colla destinazione di tribunali autorizzati a sentire le parti aventi interesse, ed i
legittimi rappresentanti del pubblico, ed a
pronunziare con piena cognizione di causa il
giudizio. Questo giudizio poi portato alla
deliberazione del sovrano, con l'autorità e
conferma di esso, pubblicato nelle forme,
acquista il carattere di legge. Tutte le altre
ordinazioni, editti ec., che emanano senza
queste preventive tracce, e che sono acco-

modate alle circostanze ed a i tempi, si chiamano provvisionali, o volontà. Dove la legge è fatta col consenso della nazione, ivi può esistere una virtù pubblica; e dove esiste una virtù pubblica, può anco godersi la libertà civile, che consiste nel poter pénsare e nel poter dire ciò che si pensa. Questa libertà dà all'animo forza, energia, grandezza; ed ognuno s'interessa nella conservazione ed osservanza delle leggi, che ne sono un' emanazione. Prima delle formazioni di tali leggi statutarie in Italia, nel tempo di mezzo sino al MCCC, era in libertà di ciascheduno il professare quella legge che gli piaceva; e sopra questa era giudicato. Il perchè quantità di documenti ed istromenti da per tutto si ritrovano ne' quali è espresso ego talis &c. qui professus sum lege vivere Romanorum, o pure lege Longobardorum, lege Salica &c. Queste leggi costituiscono quello, che gius civile si appella, formato non in virtù di patto o convenzione alcuna; ma col solo consenso o assenso del popolo,

#### L' Uono LIBERO

318

o della maggior parte di esso, o di quelli che sono destinati a rappresentarlo. All' incontro il gius delle genti è tutto stabilito, o fondato su i patti e convenzioni reciprocamente formate ed accettate fra le nazioni.

Noi abbiamo avanzato, che il terzo sostegno della sovranità è la paternità, o sia il diritto economico. E per vero dire, tenendo il sovrano luogo di padre della società, è da esso inseparabile la potestà sutoria sopra tutte le parti che compongono la gran famiglia. L'impedire il disordine dell'arbitrio privato, ed il promovere il maggior bene possibile, sono i due cardini di questa tutela. L'imporre il tributo è in natura della sovranità: ma la buona collocazione e esteusione di esso appartiene alla paternità. Il pa-'dre non può obbligare i figli a soffrire un peso sproporzionato alle loro forze, nè deve 'obbligarli a collocarlo e sostenerlo nella più 'debole parte della persona, come per esempio sulla gola ec., col risico della propris Vita; in vece di distribuirlo proporzionalmenne velle parti più resistenti. Appartiene alla paternità la perequazione di esso carico o tributo, ende uno non rimanga più aggravate d' un altro: il modo della esazione, perchè sia il più placido ed il meno arbitrario: l'invigilare, ed il regolare le pubbliche ammipistrazioni de' corpi e società dello stato; onde nessuro approfitti della debolezza, o della inavvertenza del popolo. Il che è facile ad accadere nella disuguaglianza delle parti componenti le piccole società e comunità d'una stato, ove sono i ricchi, i potenti, i mediocri, gli artisti, i lavoratori, ed i mercenarj, fra quali tutti v' è lo spirito d'interesse particolare, indipendente dal bene universale. Questo è più o meno efficace ed operativo in proporzione dell' industria, della potenza, dell'autorità e della forza de' membri suddetti, i quali nell' Europa colta non costituiscono mai un' unione nè d'uguali nè di eroi. Finalmente è effetto della paternità il proteggere, promovere e stabilire la disciplina e miglioramento delle

### 14d L'Uomo Libero

arti, delle manifatture, del commercio, e forse più di questo, il provvedere al costume della nazione col somministrare i mezzi utili e costanti all' educazione pubblica, ed alla perfezione e coltura delle scienze e delle belle arti, ove stanno riposte le vere cognizioni delle cose; per mezzo delle quali gli uomini vengono abilitati a servire il soyrano e la patria con utilità e con onore.

#### CAPO V.

Continuazione dell' argomento.

Beneficenza, e Sudditanza.

IL Cumberland parlando della definizione delle leggi, da noi accennata di sopra, cioè come facoltà di comandare, proibire, permetere, punire, l'ha dichiarata mancante, perchè, secondo lui, doveva comprendere anche il premiare. Per verità il pensare unicamente alla proporzione fra i delitti e i castighi, costituisce l'aritmetica del carnefice: ma

la proporzione del premio in vista della virtù, del merito, e del tempo impiegato nel pubblico servigio, è un effetto della vera giustizia. Questa preziosa e divina prerogativa però di felicitar gli uomini meritevoli e le loro utili opere con la ricompensa e col premio non appartiene, a dir vero, alla legge; ma unicamente al sovrano. Esso, e la società anno bisogno che molti impieghino le loro opere, la loro vita, le loro forze nel servigio del pubblico, e della persona. Ma all' occhio d'un politico è ben diverso l'eseguire il proprio meccanico dovere, dall' onorato ardore, dall' integerrimo zelo, dall' onesto e veritiero interessamento, con cui si può servire alla gloria del sovrano ed al bene delle nazioni. La fredda esecuzione del proprio dovere toglie la colpa dell' ommissione; ma l'agire per sentimento, fa che l'uomo acquisti un certo diritto alla beneficenza. L'esercizio della virtù, e delle utili passioni nel servire al bene del sovrano, o sia della nazione, è proporzionato alla ricompensa. Tomo XVIII.

### 242 L'Uomo Libero

Onori, comodi, miglioramento di fortune, ricchezze ec. sono l'uniche molle, gli unici elastri, che fanno agire gli uomini. La sicurezza d'una sorte sempre migliore proporzionata al merito, e al tempo eccita negli uomini tutto quell' entusiasmo e quella emulazione, per cui si fanno le grandi azioni, che sono la sorgente della pubblica felicità. Tolta questa sicurezza e questa speranza, e ridotti gli uomini all' umiliante condizione d'automi; non si ritrovano, che disperati; ed ogni cosa rovina. Macchiavelli, riscaldato nel carattere e nelle circostanze de i piccoli tiranni della Romagna, à voluto della perfidia e dell'iniquità formar una scienza; e chi seguisse per fatalità le tracce di esso, vedrebbe il sovrano sotto l'immagine d'un Centauro per metà uomo, e per l'altra metà in parte volpe, com' egli si spiega, ed in parte leone. In tal maniera si confonde la sowranità col dispotismo, il principe col tiranno. Sotto di questo non si riconosce altro che stragi, castigo, diffidenza, ingiustizia e

erudeltà, e per conseguenza gli uomini tutti ridotti ad una vile inabilità, è loro troncata la via onde potere con opere oneste, con fatiche utili, e con integrità d'uffizio meritarsi fede e premio corrispondente. Deesi dunque distinguere il despota dal tiranno. Questo distrugge gli uomini, e quello le leggi. Il Gran Signore de' Turchi può col pretesto di qualche delitto, ornar le porte del Serraglio con le teste degli illustri rei: ma se attentasse in minima parte d'alterare la legge e la costituzione, egli sarebbe la vittima del furore del popolo, e de i suoi medesimi custodi Gianizzeri. Questa distinzione, e questa differenza d'azioni, mançano affatto nella grand' Opera dello spirito delle Leggi; confondendosi sempre il dispotismo con la tirannide; cioè l'Europa con l'Asia. Ora però non siamo in que' tempi che l'amore dell' umanità cedeva il luogo al crudele piacere di trovar de i colpevoli; che la verità vestiva il formulario della simulazione, e che al sentimento del cuore si sostituiva il concertato

### 244 L'Uomo Libero

lavoro de i muscoli del volto, e 1 giuoco artifizioso delle equivoche insignificanti espressioni, come disse Demostene di Filippo re de' Macedoni e padre del così detto Grande Alessandro. Per somma felicità del genere umano, l'Europa tutta, nessuna parte eccettuata, presentemente offre uno spettacolo molto più consolante de i tempi andati; mentre sembra che i principi in vece di riporre la loro gloria nella maggior distruzione de' popoli e degl' individui, tingendo gli allori col sangue delle innocenti vittime del loro orgoglio, gareggino vicendevolmente a rendere felici le loro nazioni, nell' assicurare la pubblica e privata tranquillità; e quanto sono solleciti nel tutelare, come debbono, i diritti della sovrapità e della corona, altrettanto si mostrano impegnati nell' esercizio d'una vera paternità: e solamente allora si reputano contenti, all' esempio di Antonino, di Trajano, e di Nicocle, che possono con i premj, e con le beneficenze costanti ed innalterabili animare gli uomini meritevoli ad azioni sempre più luminose. Felici noi che viviamo in tempi così propizi all' umanità, e così gloriosi per chi si ritrova colloçato alla testa de' popoli, tra i quali, se così è, non debbono udirsi che voci di benedizione e di applauso!

Accennammo di sopra, che l'ambizione e l'interesse sono le passioni predominanti dell' uomo incivilito. Passioni sono esse, che vicendevolmente si sostengono e si alimentano dentro i confini d'una equilibrata moderazione; ma che, oltrepassati questi, vicendevolmente ancor si distruggono. Imperciocchè l'ambizione si trasforma in prodigalità o in istravaganza; e l'interesse, convertendosi in avarizia, estingue nel cuore ogni germe di sentimento sociabile e beneficiente.

Il premio riguarda l'alimento dell' una e dell' altra di queste passioni. Quanto sia difficile il ben collocarlo, ed il proporzionarlo adequatamente, lo dimostra la facilità con cui può trascurarsi il merito, che per se stesso è timido e riservato, a fronte dell' intrigante destrezza di chi sa l'arte di apparire quello

che ordinatiamente non è. Ma questa è una conseguenza dell' umana natura, che ordinariamente induce gli uomini alla credenza del male, ed alla diffidenza del bene; e per conseguenza più facili ad esser sorpresi, quanto più si pongono in guardia per non esserlo. Gli antichi Egizj si riputavano i più sapienti di tutt' i mortali, e pure i re d'Egitto tenevano, e come vili schiavi trattavano quegli uomini, che con somma industria impiegavano le loro fatiche ad innalzar le piramidi, eterni monumenti della grandezza di quella nazione; ed adoravano poi come Dei, i buoi che mangiavano il fieno. Ciò che importa è la misura ed il confine, dentro il quale è necessario contenere principalmente l'ambizione degli uomini, affine che, cessando essa d'esser utile a loro ed alla società, non passi col soverchio riscaldamento a quell' eccesso, da cui i medesimi eroi non anno potuto sottrarsi. Quindi è che Alessandro Magno, conquistatore dell' Asia, termina in mezzo gli stravizzi, il vino, e'l disordino inselicemente i suoi giorni; che Carlo Quinto, terrore e legislatore dell' Europa, si ritira in un monistero a fabbricar oriuoli; che Massei, troppo glorioso de' suoi talenti nelle antichità e nelle belle lettere, s'assoga nei trattati teologici della Grazia; e che Newton commenti l'Apocalisse: conseguenze d'un' ambizione, a cui mancando il modo di alimentarsi più oltre nella carriera intrapresa, si trassorma in istravaganza, e diviene una malattia della mente.

Questa potente passione, che si sviluppa solamente nel grembo della società, previene, io credo, quell' onore, che Montesquieu ripone per base nelle monarchie, come la passione dell' interesse trionfa nel dispotismo, ove il detto illustre Autore collocò il solo timore. Queste passioni adunque sono quelle, sopra cui cade il soggetto del premio e della beneficenza, nell' animare gli uomini a sempre più meritare (col distinguersi in generosa emulazione con i suoi simili) in aziona utili e singolari; e sostengono quell' uni-

versale opinione, con cui si assicura la pubblica felicità e la gloria ed autorità del sovrano medesimo; perchè rende dolce e fortunata la dipendenza.

In fatti non s' è data famiglia, non società naturale, non naturale governo senza dipendenza. Questa è riposta nella natura medesima, nasce con noi, e siccome nell'infanzia è una necessità prodotta dalla debolezza e dal bisogno; così nell'adolescenza e nella virilità, è una indispensabile conseguenza de i legami sostituiti dalla natura relativamente allo sviluppo delle passioni, come abbiamo provato.

Ma questa dipendenza prende diverse modificazioni in proporzione del diverso fine a cui è determinata: mentre nel governo dispotico si trasforma in ischiavità, nella monarchia in sudditanza, e nelle repubbliche in associazione per la classe imperante, ed in subordinazione per le altre classi soggette. Imperciocchè la soddisfazione personale d'un uomo sottoposto alle passioni private, che abbia in mano la forza pubblica, porta ne-

cessariamente il giogo della schiavitù: la costanza delle costituzioni e delle leggi, che assicurano le proprietà e regolano le azioni degli uomini, costituisce la vera sudditanza, ch' è la dipendenza dalle leggi: e la riunione delle volontà di molti, formanti ordini e leggi, permanenti unicamente sintantochè durano e si mantengono le volontà nel medesimo sentimento, impone la subordinazione, o sia la cieca non ragionata obbedienza a gli uomini sottoposti.

Macchiavelli, che confonde sempre la monarchia col dispotismo, esclude da i suoi feroci ritratti la Francia, per la costituzione de tribunali e de' parlamenti custodi e garanti delle leggi statutarie e tutori della nazione. Non vide però, che, se con tali costituzioni è tolto l'arbitrio, cioè il dispotismo pubblico, non è per questo che, qualora si facesse abuso delle lettere dette di Sigillo, con cui il sovrano s' è riservata la potestà sulla libertà e sulla vita de' particolari sotto lo spezioso pretesto di provvidenza economica, la tirannide potrebbe regnare in Francia come in Costan-

tinopoli con tutta la possibile attività. Pure in Francia gli uomini sono riguardati, e sumati come uomini, e non come semplici bipedi. Ha Macchiavelli ragione tanto nel Trattato del Principe, che replicatamente ne' Discorsi sopra la prima Decade di Tito Livio, di dire che l'esistenza ed attività de' tribunali, depositari fedeli ed esecutori immancabili delle leggi civili criminali ed economiche, sono una prova della vera monarchia senza ombra di dispotismo. In fatti a Costantinopoli, e nei regni dell' Asia ci sono commessi dipendenti del principe, e nessun tribunale. Ma qual è ora quel sovrano in Europa che non depositi la potestà esecutrice, sia per la giustizia civile e criminale, sia per la giustizia tutoria ed economica, nel seno de' tribunali? E dove sono mai que' tribunali che non abbiano facoltà di agire a tenor delle leggi e di rappresentare al sovrano quanto possa esser utile alle nazioni, ed alla medesima sovranità? E dove mai sussistono quelle leggi, che si oppongono alla natura ed alla ragione? Anzi

qual è quel paese dall' uno all' altro estremo confine di Europa, in cui non si pensi
a temperare, raddolcire ed umanizzare quelle ordinazioni, que' metodi, quell' arbitrio,
que' pesi, che per infelice eredità dell' antica barbarie si sono in qualche parte sino
a i giorni nostri mantenuti ed eseguiti, in
mezzo anche delle più colte nazioni? Questo
è lo spirito di paternità, ch' è divenuto il
più prezioso attributo della sovranità, sotto
cui abbiamo la sorte di vivere; e questa è
la dipendenza, di cui abbiamo avuto in animo di ragionare.

#### CAPO VI.

Libertà naturale e civile dell' Uomo, e diritto di Proprietà.

Dunque se col nome di libertà s'intende l'indipendenza, o sia la facoltà di far tutto, sopra tutto, come la defini Hobes, e come l'à intesa Rousseau; questa libertà non è

### 142 L' Uomo LIBERO

atata mai in natura, se non nello stato brutale, in cui la natura medesima rifiuta se stessa, e si spoglia delle proprie facoltà: lo che però è più facile a dirsi che a provarsi : mentre anche nello stato brutale le famiglie si trovano unite, e dove v'è unione, v'è una spezie almeno di disciplina, come nelle gregge, ove dietro al capo si uniscono gli animali e distribuiscono anco le loro fatiche e regolano le proprie azioni, come i Castori e le Api. Quindi è che il gius della natura, che negli animali è puramente instinto, negli uomini si risolve nel gius di ragione; onde la libertà non sarà altro, che la facoltà d'agire liberamente dentro i confini prescritti dalla ragione suddetta.

Se poi la società è una conseguenza necessaria ed indispensabile delle naturali tendenze dell' uomo nel proporzionato sviluppo delle passioni, non sarà essa mai nella progressione pacifica di natura, un patto o convenzione fra gli uomini, nè un deposito originario e volontario di tutta o porzione della lor libertà: mentre il primo patto fra gli uomini deve essere stato quello della divisione de' terreni in porzioni relative al numero delle famiglie; donde i reciproci diritti e doveri son derivati.

Se la conservazione de i propri diritti è in natura; e se il contener le proprie inclinazioni dentro i limiti del dovere è ugualmente un sentimento di natura regolato dal principio di ragione e di giustizia interna, o sia morale, e dalla religione: nell'abuso della forza e nella disuguaglianza di stato e di condizione tra gli uomini, ne sarà derivata, prima la vendetta privata, donde ebbe origine la giustizia criminale, e poi la naturale tendenza alla proporzione ed all' equilibrio, cioè la vendetta pubblica produtrice della so-Vranità, riposta in un solo come capo e padre d'una tanto estesa e tanto numerosa famiglia, quant' è la società: ne viene per conseguenza che il sovrano non sia il depositario patteggiato nè de i diritti, nè delle volontà, nè delle forze degl' individui, ma

bensì la potenza equipollente, e la suprema. civile e politica ragione; che per mezzo d' una regolare costituzione proporzionata alle circostanze della nazione, e di statuti o leggi particolari, modificate sulle leggi generali della natura e della ragione, e nell' esercizio della potestà legislativa e tutoria, non à, nè può avere altro fine, che quello della pubblica e privata felicità. Si conchiude quindi, che siccome la ragione naturale, senza patto o convenzione alcuna, prescrive la regola all' intemperanza fisica; così la ragione civile e politica forma pure naturalmente la regola alle azioni degli uomini ridotti in società. Per conseguenza, come ottimamente la desinisce il sig. Blackston, la legge municipale non è altro, che una regola della condotta ervile prescritta dalla suprema potestà, che comanda ciò ch' ¿ giusto, e proibisce l'ingiusto.

Dunque, come disse Aristotile, la cietà è opera della natara: Dunque, come disse Cicerone, la libersà consiste nell'esecuzione ed osservanza delle leggi: Dunque gli antichi

filosofi anno in questa parte penetrato la natura dell' uomo, meglio assai di alcuni moderni.

Quando per disavventura e flagello del genere umano, si ritrovano nazioni aoggette alle volontà e non alle leggi, cioè ad una potenza non equipollente, ma preponderante, ossia al dispotismo; allora certamente convien conchiudere non esservi libertà, ma schiavitù e stato di violenza e di guerra, in cui alla ragione è sostituita la forza; e la forza non essendo un diritto, le consequenze che si deducono dal filosofo di Ginevra, e da Hobbes principalmente, sono giustissime.

Ma noi nel dire sovrano, diciamo governo civile, e di questo abbiamo ragionato,
esclusi gli accidenti che anno tal volta contribuito all'improvvisa necessità di unir le
forze, e costituire un centro di riunione,
che poi è divenuto per una politica ragione
a gravitare sugl'individui, e ad arbitrare
loro malgrado, sulle lor volontà. Perciò im-

maginato abbiamo un' isola disabitata, in cui due progenitori col solo instinto della natura abbiano moltiplicata la spezie; e coll'esame delle tendenze e delle passioni gradatamente sviluppate negli nomini, siamo arrivati a conoscere i legami ed i compensi che la natura medesima somministra, dalla società naturale sino al governo naturale, e finalmente come si perfezionò nel governo civile. Apparve quindi che i filosofi anno confuso l'idea d'indipendenza con quella di libertà: non essendosi mai dato, nè potendosi dare in natura, un uomo indipendente, se non allora che si ritrova separato, e disgiunto da tutto il genere umano, come si disse. Con tali mezzi avelata essendosi la natura. siamo venuti all'analisi di quella che si chiama liberià naturale e civile, ed abbiamo veduto cosa realmente e fisicamente significhi l'espressione d' Uomo libero.

della libertà da quella della indipendenza, non riflettendo che l'uomo in nessun stato

puè

può essere indipendente, benchè possa essere libero; così gli economisti applicarono il medesimo principio della libertà indipendente al diritto di proprietà.

Questo diritto, dicono essi, è il più sacro di tutti; e perciò non può togliersi o
diminuirsi senza un' aperta ingiustizia. La
libertà di disporre de i propri fondi, de'
propri mobili, de' propri prodotti è inerente
alla sussistenza ed esistenza degli uomini,
nè può senza taccia d'ingiustizia, la leggo
modificare, restringere o togliere tal libertà.
Quindi ne vengono tutt' i ragionamenti economici, da' quali siamo tuttodì assaliti eli
oppressi.

Sarebbe stato desiderabile, che si fossa esaminato un poco più quesso diritto di proprietà. Ognuno certamente à diritto sopra se stesso, potendo disporre di se Lome meglio gli aggrada; ed ognuno à diritto non solo sulla propria sussistenza e sulle proprietà naturali ch' egli possiede, ma altresì sulla sussistenza della famiglia.

Tome XVIII.

: Questo è diritto naturale, e certamenta egli è tale, che senza un personale delitto, non può esser ristretto.

Ma in grazia dell' ordine della società e delle costituzioni e deggi sociali, l'uomo può acquistare, oltre il necessario bisogno, anche delle proprietà sul superfluo; e quindi è chie uno possiede tai fondi, che bastar potrebbero per venti e cento famiglie, le quali per conseguenza si ritrovano prive. In fatti ordinariamente i possessori a i non possessori sono per lo più in ragione di uno a cinque.

Questa diritto del superfluo, a spoglio degli altri componenti la società, è un diritto che non è autorizzato originalmente dalla natura, ma unicamente dalle leggi e costituzioni della società. Per conseguenza non è un diritto naturale, ma unicamente sociale o legale.

Dunque il diristo di proprietà deesi distinguere in naturale, ed in legale.

Posto questo conviene esaminare se l'esereizio di uno, possa e debba confondersi con

quello dell' altro; onde pronunziare il giusto o ingiusto procedere delle leggi.

Può certamente un uoma disporre di se stesso e passar la vita come a lui piace, qualora si ritrova isolato e nei boschi, come abbiamo provato; ma qualora è in società, le di lui azioni prendono più o meno di modificazione in proporzione, che maggiore o minore è il di lui rapporto ed attaccamento alla medesima società. L'uomo privato è dipendente dalle leggi universali, ma l'uomo pubblico, oltre a dette leggi, è di più obbligato alla dipendenza del proprio utilizio.

Nella medesima maniera, come il diritto naturale delle proprietà, che riguardano la propria sussistenza, e quella della famiglia, e di quelli che da essa ne ricevono l'alimento, è libero, assoluto, indipendente e inalienabile; così quanto maggiori sono le proprietà del superfluo a carico della società, le quali si possedono per un diritto sociale e legale; altrettanto, per quanto sembra, dovrebbe diminuirsi la libertà e l'indipen-

denza nell' uso di dette proprietà per rispetto a i riguardi dovuti alla medesima società.

Può l'uomo coltivare il campo, che gli dà l'alimento in quel modo che a lui più piace: Ma in una proprietà legale sopra fondi e terreni eccedenti il proprio bisogno non può arbitrare indipendentemente da quelle leggi, in virtù delle quali egli possiede: molto meno può disporre col danno, o col pericolo del vicino o degli altri concittadini. Non puo abbruciare il suo bosco col pericolo de' confinanti, non può nel suo fondo fare un' escavazione profonda e vasta, col risico di far precipitare la casa del suo vicino, non può nel suo fondo introdurre un' acqua che possa portar danno ad altrui ec.

La società, che con leggi à dato la forma e 'l modo de' contratti, è che assicura le proprietà de' cittadini, dando ad essi oltre il diritto naturale sul necessario, anche il diritto legale sopra il superfluo, può consedere, e concede l'uso legale di tali proprietà: e per conseguenza quest' uso dipen-

dente dalle leggi risguardanti il bene degli altri particolari, e della società universale, non à forza d'autorizzare l'abuso d'una illimitata indipendenza.

Il sovrano adunque può modificare colle leggi i contratti, può prescrivere l'uso delle proprietà sì mobiliari che reali, e può regolare l'arbitrio sopra i prodotti, qualora vi entri l'interesse comune, senza taccia d'ingiustizia, o di dispotismo. Questi principì possono svilupparsi in tutte le possibili parti, e quindi possono realizzarsi i fondamenti delle leggi economiche; onde cessino una volta, o almeno si scemino gl'inquieti ed intolleranti declamatori contro le regole che si prescrivono da i giusti sovrani, padri de' popoli, alle azioni degli uomini, sia rispetto alla libertà ed all'arbitrio personale e reale, come riguardo al diritto di proprietà.

• • . ,• · • .

# NUOVO METODO

PER

# LE SCUOLE PUBBLICHE

DI

# ITALIA

Stampato in Firenze con la data di Lione nell'anno 1774. in 8.

Quod munus Reipublicæ afferre majus, meliusve possumus, quam si docemus, atque erudimus Juventutem? Cicer. de divinatione Lib. II. S. 3.

# INDICE

### DE CAPITOLI

### DEL NUOVO METODO.

| S. I. L' Educazione necessaria a regola |     |
|-----------------------------------------|-----|
| costume delle Nazioni, appartiene       | a i |
| Principi. pag.                          | 272 |
| II. Scuole pubbliche per l'Educazione   |     |
| della Gioventù d'Italia.                | 286 |
| III. Se le Scuole d'Italia siano bene   |     |
| ordinate presentemente.                 | 293 |
| IV. Idea generale degli Studj.          | 299 |
| V. Regolamento per gli Studj d' Edu-    |     |
| cazione •                               | 315 |
| VI. Accademie di Scoltura, Pittura,     |     |
| Architettura, e Disegno.                | 322 |
| VII. Scuole Elementari, o sia il Liceo. | 326 |
| Scuola di Elementi di Morale, Lin-      |     |
| gua Italiana , Geografia , e Lingue     |     |
| viventi.                                | 329 |
| Elemensi di Storia, e Cronologia.       | 334 |
| Rv                                      |     |

| Elementi della Sfera, e della Geo-    |     |
|---------------------------------------|-----|
| metria.                               | 335 |
| Logica, e Metafisica.                 | 337 |
| , Poesia Italiana, e Lingua Latina.   | 339 |
| Poesia Latina, ed Eloquenza.          | 346 |
| Convitti, Collegj, e Seminarj.        | 353 |
| VIII. Studj di ornamento, o di compi- | •   |
| mento, o sia Accademia.               | 360 |
| Matematica.                           | 362 |
| Astronomia.                           | 363 |
| Fisica universale, ed esperimentale.  | 364 |
| Storia naturale.                      | 368 |
| Chimica.                              | 371 |
| Umanità, e Lettere umane.             | 374 |
| Lingua Greca, ed Orientali.           | 376 |
| Economia pubblica.                    | 378 |
| Diritto di natura, e delle genti.     | 383 |
| Istoria, e Diplomatica.               | 385 |
| Istoria Ecclesiastica.                | 386 |
| Teologia morale.                      | 387 |
| Instituto dell' Accademia.            | 389 |
| IX. Studj di professione, o sia Uni-  | •   |
| versità.                              | 393 |

| Teologia.                      | <b>395</b> |  |
|--------------------------------|------------|--|
| Diritto civile.                | 398        |  |
| Criminale.                     | 403        |  |
| Diritto canonico.              | 407        |  |
| Medicina, e Fisiologia.        | 408        |  |
| Notomia, e Ostetricia.         | 410        |  |
| Botanica.                      | 411        |  |
| Chirurgia, e Veterinaria.      | 412        |  |
| Costituzione delle Università. | 414        |  |
| X. Direzione, o Magistratura   | degli      |  |
| Studj ec.                      | 422        |  |
| Facoltà teologica.             | 424        |  |
| Facoltà medica.                | 425        |  |
| XI. Conclusione.               | 428        |  |



•

.

<sub>1</sub> .

.

.

| Elementi della Sfeta, e della Geo-    |     |
|---------------------------------------|-----|
| metria.                               | 335 |
| Logica, e Metafisica.                 | 337 |
| , Poesia Italiana, e Lingua Latina.   | 339 |
| Poesia Latina, ed Eloquenza.          | 346 |
| Convicti, Collegj, e Seminarj.        | 353 |
| VIII. Studj di ornamento, o di compi- |     |
| mento, o sia Accademia.               | 360 |
| Matematica •                          | 362 |
| Astronomia.                           | 363 |
| Fisica universale, ed esperimentale.  | 364 |
| Storia naturale.                      | 368 |
| Chimica.                              | 371 |
| Umanità, e Lettere umane.             | 374 |
| Lingua Greca, ed Orientali.           | 376 |
| Economia pubblica.                    | 378 |
| Diritto di natura, e delle genti.     | 383 |
| Istoria, e Diplomatica.               | 385 |
| Istoria Ecclesiastica.                | 386 |
| Teologia morale.                      | 387 |
| Instituto dell' Accademia.            | 389 |
| IX. Studj di professione, o sia Uni-  |     |
| versità.                              | 393 |

| Teologia.                      | 395°  |  |
|--------------------------------|-------|--|
| Diritto civile.                | 398   |  |
| Criminale.                     | 403   |  |
| Diritto canonico.              | 407   |  |
| Medicina, e Fisiologia.        | 408   |  |
| Notomia, e Ostetricia.         | 410   |  |
| Botanica.                      | 411   |  |
| Chirurgia, e Veterinaria.      | 412   |  |
| Costituzione delle Università. | 414   |  |
| X. Direzione, o Magistratura   | degli |  |
| Studj ec.                      | 422   |  |
| Facoltà teologica.             | 424   |  |
| Facoltà medica.                | 425   |  |
| XI. Conclusions                | 428   |  |



,

•

•

.

• • •

Instituto de' Chierici Regolari, che per due secoli ebbe in proprio potere l'educazione della Gioventù fu abolito; e nella sua abolizione rimase un vuoto tale in questa parte importantissima della Costituzione Civile, che nelle città d'Italia si dovette ripiegare ed esperimentare, anzi che stabilire e saggiamente disporre il necessario provvedimento per le pubbliche Scuole (a).

Non è per questo, che antecedentemente si lodasse il metodo tenuto negli Studi da i detti Religiosi; tutto che imitato da' loro simili; che anzi da i dotti s' è sempre altamente disapprovato. Si progettarono anche in alcuni luoghi delle riforme; ma, o sia che la presunzione, implacabile nemica della virtù, ostasse al conoscimento del bene, e a quella fede, che dee riporsi in quelli, che

<sup>(</sup>a) Nella Lombardia Austriaca si sono instituite le Scuole dette Normali.

sanno più degli altri; o sia che l'interesse da una parte, e la timidità, e inesperienza dall'altra impedissero un totale regolamento ridotto a sistema: è certo che sino ad ora in nessun paese d'Italia si ritrovano gli studi regolati in maniera da potersene formar un modello degno di essere imitato da gli altri. S'è molto pensato per la riforma dell'Università; e s'è trascurata affatto l'educazione, senza avvedersi, che la società à più bisogno d'uomini onesti e sapienti, che di dottori.

La circostanza di questa tale rivoluzione somministra però tutto il comodo possibile per eseguire un tale progetto. Ogni cittadino, che ami la propria patria, e la propria sazione dee esserne interessato; e però di questo unico sentimento è parto il presente lavoro, che a pubblica utilità per mezzo delle stampe si rende a tutti comune. Si tratta dunque di formare una pubblica educazione: onde la società divenga, tanto per rapporto al costume, che alle cognizioni

della mente, migliore. Non è questa veramente un' opera, di cui possano vedersi sollecitamente gli effetti. I corpi politici non
aono come i corpi fisici; nei quali prontamente appariscono le conseguenze del bene,
e del male. Il niso naturale contro le novità, l'abituazione del passato, la compensazione, e la fluttuazione delle azioni degli
uomini, ritardano in essi la maturità delle
buone, o cattive costituzioni. Il frutto d'una
nuova educazione però, non può aversi completo, che dopo tre generazioni almeno.

Comunque sia, l'oggetto è tale, che difficile sarebbe il trovarne altro più importante, o più vasto; e male ne giudicherebbe chi con una superficiale, e dimezzata lettura lo scorresse: ma chi è atto a conoscerne l'essenza, ed a comprendere la concatenazione ond' è formato, e le conseguenze che ne derivano, quello è il solo giudice, che s'invoca, e da cui a benefizio della società d'implora e favore, e assistenza. Se però il mesodo proposto sarà giudicato buono, si

abbracci, e si segua; e se si crede che tale non sia, se ne pubblichi un altro migliore: Massima generale. Il fare un tutto perfetto, e migliore d'ogn' altro, è impresa de i talenti di prima sfera: il ridurre un tutto di già fatto, semplicemente nell' esecuzione, migliore, appartiene al pratico, e pacifico metodista: il renderlo peggiore, è atto di preponderante ignoranza; e finalmente l'abbracciarlo a metà, è effetto della altrettanto dubitativa, che orgogliosa mediocrità.

## S. I.

L'educazione necessaria a regolar il costume delle Nazioni appartiene a i Principi.

E' fra gli Eroi del sapere non per anco deciso il problema, se a constituire il carattere, e l'indole delle Nazioni influisca più il clima, o l'educazione; imperciocche come accade nelle quistioni, nelle quali à più parte l'ingegno, che la geomestica dimostrazione.

ne, e dove i fatti divengono dubbi, e suscettibili di varia, e diversa applicazione, secondo il punto di veduta, sotto cui si riguardano, le ragioni di pugnare da quelcanto, che si vuole, non mancano mai: anzisi moltiplicano in proporzione del partito, del calore, e dell' impegno, con cui si contende. Chiunque però imparzialmente passerà al tranquillo esame di tali opinioni ritroverà forse il modo di conciliarle, e forse senza offendere la classe de' pensatori, potrà francamente asserire; altro essere il caratsere delle nazioni, ed altro il cossume: che il primo è una marca indelebile della natura, che regge a tutte le vicende de i secoli, e però radicalmente attaccato al clima; e il secondo una modificazione delle passioni, una abituazione d'azioni regolate e successive, dipendente unicamente dall' educazione.

In fatti se ci ritornano in mente i Britanni, e i Galli descritti da Cesare; i Germani, gli Italiani rappresentati da Polibio, da Livio, e da Tacito; gli Asiatici da Strahone; e i Greci da turti gli scrittori da Omero sino a Giovenale, ritroveremo alcuse caratteristiche, che anno saputo conservatsi intatte a traverso l'invasione de' popoli stranieri, e il corso de' tempi sino a' giorni nostri; con le quali l'une dall'altre nazioni. si conoscono, e si distinguono. Fierezza, e solidità; leggerezza e ingegno; tardità, e alterigia; duttilità di talento, e grapdezza d'animo; scaltrezza, e vivacità, sono i semioriginarj, che possono considerarsi emanati dalla qualità, e temperatura del clima, non altrimenti che la fisonomia del volto, il colorito, e fors' anche il linguaggio. Al contrario l'esercizio delle virtù, e tutto ciò, che si chiama buono o cattivo costume pubblico, è effetto della imitazione, ed educazione degli individui componenti le società. In grazia di questa educazione, che può essere uniforme in più luoghi, e in più tempi, alcune classi d'unmini, come militari, filosofi, cortigiani ec. si assomigliano da per

nazioni à prodotto degli uomini, che nel regno della Sapienza an fatto epoca, e rivoluzione, come Copernico, Galileo, Keple10, Cartesio, Newton; i quali anno meritato di appartenere non tanto ad una patria
particolare quanto a tutta l'umanità. Può
dunque dimostrarsi, che il clima e l'educazione uniti insieme, anno parte nella varia,
costituzione delle nazioni, se questa è un risultato dell' originario carattere, e del costume degli uomini.

Siccome però con le sole originarie tendenze è troppo desorme l'umana natura, e siccome gli esemplari privati, e domestici non sono sempre bastanti a moderarla, così in tutte le parti, ove uomini si sono in società quan lunque ritrovati, si è da i viaggiatori riconosciuto una qualche legge regolatrice, e un costume; in grazia di cui ciaschedun individuo si riconobbe attaccato a gli oggetti della propria società, e dipendente da gli ordini della potestà dominante. L'obbedienza alle

leggi, e l'amore per la propria famiglia, e per la società, in cui uno si trova, sono i primi lineamenti dell' educazione, e le prime basi fondamentali d'un costume. Si sviluppano poi, e si diramano in proporzione delle circostanze, e dell'attività di chi è al governo de' popoli. Certo è, che l'elemento principale della natura umana, è l'imitazione; e che gli uomini nascendo bambini, e crescendo fanciulli, allorchè privi sono d'ogn' altro ajuto, si vanno al domestico esempio conformando; e come la lingua, e il vestito, così a somiglianza del padre, vanno proporzionando le azioni, e divengono poi presso a poco a lui somiglianti, come veggiamo fra le barbare, e selvagge famiglie accadere: ma qualora o per opinione che previene, o per autorità di legge che prescrive, altri esemplari ed altri tipi sono proposti; a questi gli uomini si rivolgono, questi imitano, e sopra questi si vanno determinatamente modellando. Un tale spirito d'imitazione costituisce fra gli Europei la sollecita propagazione

sione delle stravaganze e delle mode, sia nel morale, sia nel fisico; cosicchè da un eanto all'altro di Europa si reggono gli uomini colti, vestiti e adornati nella medesima guisa; e fra i dotti si osservano ancora gli studj medesimi determinati ora ad una, ora ad altra classe di scienze utili, o di bagattelle.

Se però si piegano gli uomini alla seducente forza dell' imitazione, è chiaro che in proporzione de i tipi, che alla gioventù si propongono, ed alla cura che può aversi di farli imitare, ne nascerà una abituazione così forte, e così naturale, che diverrà costume; in grazia di cui la società moderando, o modificando le primitive impressioni del carattere nazionale, diverrà essa col tempo, quale il saggio Legislatore avrà desiderato, che sia. Il perchè nella medesima nazione, che viuol dire fra un popolo d'uniforme natura e carattere, si sono talvolta vedute delle Città a due palmi distanti l'una dall' altra, mercè la diversa educazione, aver un costumercè la diversa educazione, aver un costu-

Tome XVIII.

me così differente, e così fra se opposto, che si sarebbe detto appartenere a' climi, e ad origini totalmente distanti; come appunto sappiamo essere accaduto fra Sparta, e Atene. Nella prima Licurgo si propose di formare una Società bellicosa, e invincibile, idolatra della patria, e delle proprie leggi; quindi educò la gioventù con gli esercizi della persona, e con la comunione degli alimenti ei diede bando alle arti, alle scienze, all' oro, e all' argento. Nella seconda, al contrario, Solone si pose in animo di educare lo spirito de' fanciulli con la coltura, sviluppando à talenti, e le idee con la moltiplicazione de? mezzi; fidandosi più della-superiorità de' sentimenti, e della scienza delle azioni, che della forza fisica, e del meccanismo delle azioni medesime. Quindi ne nacque ciò, che è noto bastantemente; cioè che gli Spartani furono feroci e belhcosi, e che gli Ateniesi divenuti i maestri delle arti e delle scienze. seppero altresì acquistarsi l'opinione de' popoli vicini, e lontani; ed applicati ugualmente alla raffinazione della guerra, e della sattica, pervennero al massimo punto di gloria e di grandezza, a cui in quelle circostanze, nessun altro popolo avrebbe potuto sperare di pervenirvi. Se l'educazione avesse potuto discendere a passi eguali, e proporzionati sino al minuto popolo, come in Isparta; o pure se il popolo sempre incostante e pericoloso, non avesse ritenuta la suprema potestà, sarebbe stata Atene la padrona del mondo, e Solone non sarebbe stato da Anacarsi rimproverato che avesse dato a i sapienei l'esame degli affari, e a i pazzi la decisione di essi. All' incontro i Persiani, se crediamo a Senofonte, educati tutti uniformemente, prima d'essere dalle mollezze assirie corrotti, trionfarono sopra tutto l'Oriente, da che Ciro all' educazione vi unì il genio, e i talenti, de' quali era abbondantemente fornito. Così dall' educazione sono sortiti gli eroi : ma a pochi eroi è riuscito di fissare ne' popoli un' educazione sicura, e corrispondente alle circostanze, ed alla lor situazione. Imperciocchè una società composta di varie, e molte classi di persone, non è capace d'una educazione uniforme; mentre fra i Grandi e'l popolo v'è una infinita distanza; e le classi di mezzo, che uniscono questi due estremi, accrescono le difficoltà per riuscirvi. Supposto che dottissimi, e sapientissimi in una Repubblica siano quelli, che si ritrovano al governo di essa; qualora il popolo abbia la suprema potestà di decidere, è certo che l'evento dipendendo dalla moltitudine nè dotta nè sapiente, diverrà un effetto o del partito, o del caso; ma non mai del maturo consiglio. Tanto meno poi, qualora, come necessariamente deve accadere, le classi di mezzo fra i sapienti e il popolo, sono ripiene di semidotti, di decidenti, di fanatici, d'impostori con quella dose di malignità, d'invidia, d'interesse, di vanità, di cui il mondo non è mai sprovveduto. In oltre fra i medesimi dotti e sapienti, qualora destinati siano a gli affari, ed al governo de' popoli, è molto difficile determinare qual

genere di studio, e di scienza debbasi ad essi proporre; perchè può facilmente abusarsi del talento, e della soda ragione per far pompa d'ingegno; e quindi negli affari introdursi lo Setticismo, o 'l Pirronismo; d'onde facilmente si passa, o al fanatismo, o all' indifferenza. Il perchè io non dubiterei di lodare Catone Censorio, allorchè da Roma sollecitamente se' licenziare Carneade, Diogene, e Critolao Ambasciadori di Atene, e capi delle tre note Scuole, Accademia, Stoica, e Peripatetica. La ragione di tal condotta tenuta da Catone, il quale altronde dotto uomo era, e di cui abbiamo ancora i frammenti di qualche opera, è adombrata da Cicerone nell' Oratore parlando di Carneade, e più da Quintiliano, ove scrive, che Carneade un giorno per far pompa d'ingegno alla presenza di Catone, e di molti altri . due Orazioni con eguale forza ed eloquenza arringò, la prima in lode, e la seconda in biasimo della giustizia. Temendo adunque Catone, che la romana gioventù di già tras-

portata dalla novità di tale arte rettorica, non si corrompesse abbandonando la Scuola delle leggi, e de' magistrati, propose in Senato di terminar l'affare di Atene, e di timandare i filosofi Ambasciatori alle loro scuole. Poco prima di tal tempo, appunto per l'affluenza de' Greci filosofi, e Retori in Roma, un decreto di Senato, per testimonianza di Svetonio, e di Gellio, si pubblicò di bando contro di essi, sotto il consolato di C. Fannio Strabone, e di M. Valerio Messala, ad insinuazione di Marco Pomponio. Un editto pure diretto al medesimo fine, per rapporto di Giustino (lib. 2. c. 5.), fatto avevano i Cartaginesi, che non volevano i cittadini distratti con gli ameni studi, proibendo le lettere greche, e gli studi de' Greci in Cartagine. E così da diversa passione condotto Domiziano bandi dall' Italia tutti i filosofi.

Chiunque sopra tali determinazioni de i sapienti Romani e Cartaginesi leggiermente si trattenesse, molte ragioni ritroverebbe di critica, e di biasimo ancora; perchè l'esilio

della Filosofia, e della Dialettica da una col-. ta città, sembra tanto irragionevole e straordinario, quanto dannevole e pregiudiziale è l'ignoranza, e la-incoltura dell'intelletto. Ma penetrando a fondo la cosa, e meditando sulle circostanze de' tempi, allorche il lusso della letteratura s' era reso comune; si conoscerà chiaramente che lo studio, e l'applicazione delle persone costituire al governo de' suoi simili deve essere d'altra natura; e perè doversi determinare l'educazione di esse alla coltura della mente, alla sapienza, alla prudenza, ed alla politica; lasciando alle altre classi, ed al popolo un' educazione corrispondente, e proporzionata all' oggetto principalissimo del bene privato, cioè della pubblica felicità.

Lo scioglimento però di tale problema, cioè di proporzionare alle classi ed alla natura delle persone la qualità d'educazione e di studio, ch'è necessario alla pubblica felicità, non si fe' mai, per quanto io sappia, da veruno degli antichi legislatori; nè credo, che si potesse

fare nolle circostanze d'un popole, che comandava. Supplirono però in qualche parte coll' impero ottenuto sull'opinione della moltitudine, accostumandola a rispettare alcune formalità, onde settoposta fosse per educazione, e per costume la forza fisica, all' apparenza di alcuni esterni segni indicanti la potestà: e però nelle città libere più che altrove l'esteriore pompa de' fasci, de' laticlavi, di clamidi, di toghe, di ceremonie sacre e profane, e simili contrassegui e figure, s'è conservata, e sino alla superstizione condotta. In fatti la moltitudine sembra assai più sensibile che ragionevole, e per mezzo de' sensi con oggetti esterni, e per quanto si Può, misteriosi, conviene condurla all' obbedienza delle leggi, e alla necessaria disciplina, contenenza, e costume.

E' dunque in qualunque governo necessasia un' educazione; e tutto che presentemente in Italia il popolo non si ritrovi a parte della potestà, come a' tempi romani; ciò non ostante dal costume di esso dipende il bene universale di tutti; e per conseguenza non deesi lasciare l'educazione nè pur di esso senza provvidenza, e senza quella cura regolatrice, che la determini e circoscriva dentro proporzionati esercizi, e confini.

Come dunque l'educazione privata per legage di natura è consegnata a i genitori; così per diritto pubblico l'educazione della società al Principe solo particolarmente, e direttamente appartiene; come a lui solo appartiene il provvedere al bene universile de popoli sottoposti, ed alla pubblica felicità.

Noi tratteremo dell' educazione morale: ma d'altra educazione v'è duopo per l'infima classe del popolo; cioè per que' giovani di dieci a quindici anni; i quali condotti dalla miseria, da i cattivi esempj, e dalla mal inclinata indole, girano oziosi per le vie, e per le piazze; divengono borsaroli, e terminano con la professione di ladri, e di assassini. Per questi, non libri, e scuole; ma un deposito militare sarebbe opportuno, in cui sotto la disciplina di soldati invalidi, die

Molti beni ne seguirebbero: si toglierebbe un numero d'uomini dall'occasione del delitto, e dalla necessità di perdersi col castigo: si avrebbero delle reclute, senza diminuir con queste il numero degli utili agricoltori: si purgherebbero le città, e i borghi da gli individui infesti, e permiziosi alla società: e finalmente si otterrebbe, che altri di tal classe per non incontrare il destino de' primi, si applicassero a qualche utile arte, o mestiere.

## S. II.

Scuole pubbliche per l'educazione della Gioventà d'Italia.

Pan arrivare al fine lodevole di questa educazione, non altro miglior mezzo ritrovarono i Legislatori di quello di far instruire la gioventù nelle Scuole pubbliche sotto maestri autorizzati, e dipendenti dalla potestà

legislativa; ed è credibile, che avessero in veduta la necessaria uniformità di massime, e di sentimenti; senza la quale è rotta quella catena d'opinione, e di costume, che supplendo alla forza, e al timore (freni precarj, e pericolosi) induce gli uomini spontaneamente, e dolcemente alla disciplina, e gli avvezza ad uniformare le loro idee, e dirizzarle al punto legittimo di riunione, cioè alla società, ed al sovrano. In fatti qual cosa è più fatale in un regno della contraddizione, o conslitto di massime fra il sovrano, e la moltitudine? e qual cosa più pericolosa di quella, che una parte della società si ritrovi in opposizione di sentimenti con l'altra; e che si facciano degli Stati nello Stato; delle società nella società; de i centri fuori del centro comune; in fine de i partiti, delle contestazioni, dell' intolleranze, degli odj, delle violenze?

Tutto questo ebbe forse presente l'antico legislatore di Turio Caronda; alle di cui leg. gi, allo scrivere di Diodoro (lib. 12.) si

sottoposero anche le altre città della Magna Grecia, e della Sicilia. Fra queste leggi una fu quella, che tutti i figli di cittadini concorressero alle pubbliche Scuole, e che le città provvedessero allo stipendio de' precettori. Indizio di pubbliche Scuole in Roma vicine al Foro abbiamo in Livio (lib. 3.) e in Dionigi di Alicarnasso (lib. x1.) sino ne' primi tempi della Repubblica: mi se queste fossero mantenute dal pubblico, o pure da i particolari scolari come posteriormente avvenne allorche Roma s'inondò de i letterati Greci, non è manifesto. Sappiamo bensì, che Vespasiano, al dire di Svetonio, cominciò ad assegnare a i precettori delle pubbliche Scuole lo stipendio, dando il peso all' erario di cento mila sesterzi annui per ciascheduno; e Quintiliano fu il primo, che aprisse pubblica Scuola, con lo stipendio del Fisco. Verrio Flacco fu maestro in Roma, e chiamato da Augusto ad insegnare a' suoi nipoti, condusse la sua Scuola nel palazzo, e la stabili nell' atrio, che prima apparteneva

alla casa di Catilina; e che secondo Svetonio medesimo (de Gramat.) aveva cento mila sesterzi all'anno, o siano due mila zecchini in circa; ma non può dirsi, per quanto appare, snaestro pubblico, stipendiato dall' erario, se vero è, che Vespasiano fu il primo a dare tale provvedimento. L'esempio di Roma si propagò in altri paesi, e tra i Panegirici vecchi ne abbiamo uno di Eumene direttore. delle Scuole pubbliche d'Autun per ordine. dell' imperadore Costanzo Cloro, con generoso stipendio. Da questa Orazione impariamo, che antiche erano esse, mentre l'avolo del medesimo Eumene vi fu maestro; che la fabbrica del Ginnasio era situata fra il tempio di Apollo, e il Campidoglio; e che Costanzo ebbe il merito di ristorarle; essendo ben egli persuaso (son parole di Eumene) Literas omnium fundamenta esse virtutum, urpote continentiæ, modestiæ, vigilantiæ, patientiæ magistras, quæ universa cum in consuctudinem tenera etate venerunt, omnia deinceps officia vitæ, & ipsa quæ diversissima

pidentur militiæ, & Castrorum munia. convalescunt. Questo amore per le lettere, e questa cura di far instruire la gioventù per rendere le nazioni migliori, si osserva comune in più luoghi, allorchè ottimi Principi regnarono; e fra gli altri da Sparziano si nota, che l'imperadore Adriano per se stesso dottissimo in ogni genere di disciplina, omnes Professores & honoravit, & divices fecit, e qualora si rendevano inabili, ditatos. honoratosque a Professione dimisie. Il premio d'uno stato sempre migliore, in tutti i tempi si è considerato un mezzo sicuro per instillare negli animi umani quell' energia, ch' è necessaria all' esecuzione non solo de' propri doveri; ma altresì alle straordinarie ed utili fatiche, e intraprese. L'imperadore Adriano in questa parte fu magnifico perchè amante d'una solida gloria; fu filosofo perchè conobbe la natura degli uomini; e fu giusto pershè rispettò la pubblica opinione, e secondò nel tempo medesimo gli stimoli del di lui animo benefico, e clemente: qualità degne d'un Monarca padrone d'una gran parte del Globo.

Lasciando noi ad altri la cura di tessere con esatto dettaglio la qualità degli studi per opera de' Principi, insegnati pubblicamente alla gioventù, discenderemo a' tempia noi più vicini; mentre la venuta de' barbari sparse tal nebbia sulle faccoltà intellettuali, e su gli esercizi della mente in Italia, che toltane la restaurazione delle Scuole di grammatica, di eloquenza, e di legge, fatta in Roma a nome di Atalarico, come appare da Cassiodoro (Variar. lib. 1x. 21.) appena può dirsi essere in quel tempo Italiani, e studi vissuti al mondo. Si restrinsero questi nel ceto degli ecclesiastici; e i soli Monaci, i Collegi de' Canonici, e qualche Parroco, un' ombra di letteratura conservarono, se sotto questo nome possiamo intendere un la, tino barbaro ed una metafisica mal ordinata. Siccome però alle altre classi di persone, sì nobili che plebee, rimasta era in partaggio una altrettanto comune, che feroce ignoranmodellare le prime impressioni, al grande oggetto di formare uomini ottimi alla famiglia, ed utili al Principe, ed alla società?

Fu in tutti i tempi comune lo spirito de i novatori; i quali nelle scuole introdussero puove maniere d'insegnare, e nuove inezie da apprendersi; e perciò dee aversi sempre presente il celebre decreto di Gneo Domizio Enobarbo, e di L. Licinio Crasso Censori riportato da Svetonio (de Clar. Rhei.) che così è espresso: Cn. Domicius Ænobarbus & L. Licinius Crassus Censores ita edixerunt. Renuntiatum est Nobis esse homines qui novum genus disciplinæ instituerunt; ad quos Juventus in ludum conveniar; eos, sibi nomen imposuisse latinos Rhetores: ibi homines adolescentulos totos dies desidere. Majores nostri, qui liberos suos discere, & quos in ludos intrare vellent, instituerunt. Hæc nova, quæ præter consuetudinem, & morem Majorum fiunt, neque placent, neque recta videntur. · Quapropier, & iis qui eos ludos habent, & is qui eo venire consueverunt, videtur faciendum, ut ostendamus nostram sententiam; Nobis non placere.

Non v'è certamente luogo popolato in Italia, ove non ci siano maestri per la gioventù: ma a nostra confusione son molti i mercenari, e ignoranti, e parecchi gli scostumati, e i bisognosi di avere, piuttosto che di dare, instruzioni di condotta e di buon costume. Se non che questi importantissimi oggetti sono talmente abbandonati e negletti, che quasi nessuno v'è, che s'accorga appartener essi principalmente alle prime instruzioni, ed applicazioni dell'animo.

Sembra incredibile, che tuttavia ci ritroviamo in Italia in questo articolo delle prime instruzioni ugualmente barbari, che a?
tempi di Lotario e di Carlo Magno. Ci sono
i maestri pedanti mantenuti o dal pubblico,
o da' privati; e questi che dovrebbero essere i tutori, i custodi, e nutritori dell' animo de' fanciulli, credono di aver compiuto
il loro dovere, se presa di mira la sola facoltà della memoria, a forza di castighi, e

di villanie, fanno papagallizzare i giovani per mezzo di una informe grammatica, una lingua, che nessun parla, ch' essi non possono intendere, e che qualora col tempo vogliosi siano di ben possederla, conviene ad essi dimenticare tutti i precetti avuti, e dolersi e pentirsi di tanto tempo inutilmente perduto; perchè il mandare alla scuola i fanciulli è il medesimo che condannargli alla noja, al patibolo, e a consumare il tempo più prezioso per la prima coltura dell' intelletto, senza utilità, nè profitto.

Con tale scuola, e con tali metodi s' instruiscono, o per dir meglio si occupano i
fanciulli d'ogni grado e d'ogni condizione,
e 'l solo sentimento del timore del castigo,
opera nella maggior parte, perchè materialmente mostrino di ritenere i precetti, che
gli vengono dati; nulla apprendendo per inelinazione, nulla ritenendo per massima, e
per principi. Frattanto nei giovani di qualità, si nutrisce necessariamente con la noja
il dispetto e l'odio per ogni genere di ap-

plicazione; e in quelli dell' infima condizione sorge la lusinghiera speranza d'emergere con tal mezzo dalla propria classe di lavoratori, facendosi atti ad uno stato migliore, o di chiesa, o di professione di penna. Così quella medesima strada, che serve per disgustare gli animi delicati, e civili, facilita alla classe infima, necessaria all'agricoltura ed alle arti meccaniche, la deperizione degli individui, togliendoli dall'esercizio della persona, per riporli al grado ordinariamente degli oziosi, e de' sedentarj.

Quindi non è da maravigliarsi se nei gradi superiori della società, sia sempre raro quel
giovine, che sappia le cose per principi, e
che agisca per massime ricevute dall' educazione de' precettori; se al contrario così sensibili sottrazioni succedono nelle classi degli
artefici, e degli agricoltori; e se nella moltitudine, taluni apprendono ciò, che non dovrebbero, ed altri ciò che saper dovrebbero,
ignorano totalmente.

: Sarebbe certamente cosa desiderabile, che

i giovani fossero utilmente occupati, che la prima educazione, sorgente feconda de' beni e de' mali della vita, fosse diretta a dar solido fondamento al costume, e che gli studi fossero diretti, e distribuiti in modo, che in proporzione della qualità delle persone, dell' età, e della professione, ciascheduno gradatamente ritrovasse le opportune instruzioni, le sicure guide, e il necessario socceorso.

Non è già per questo, che potesse ottenersi una generale coltura, ed una universale
letteratura. Non si tratta di formare una società di filosofi, o di letterati: ma soltanto
di ritrovare il miglior metodo possibile di
moltiplicare col tempo gli uomini onesti, e
di accrescere, e distribuire i mezzi di coltivare anche il genio de' cittadini per le facoltà necessarie, e per le cognizioni più utili, e più sublimi.

In Italia, 'a dir vero, manca comunemente un sistema ragionato per gli studj. S'è pensato troppo alle Università; ma queste non servono, che per abilitare i giovani all' esercizio delle professioni approvate, di legge. di medicina, di teologia ec., e il numero di questi è talmente scarso, che in uno Stato si conta appena uno per ogni due mila di popolazione. Il più è quello che rimane fuori delle cure legislatrici, e questo più, è quello che costituisce la società; e che perciò merita ogni maggior provvidenza. Come si supplisca ognun sa; cioè per mezzo di pedanti, o di Scuole arbitrariamente dirette da Regolari. Si sa altresì quanto mal impiegato è quel tempo; e si sa, come accennammo di sopra, quali e quanto grandi stano i mali, e i disordini, che ne derivano. Convien dunque tentare un rimedio. Ecco lo scopo della presente Operetta.

## s. IV.

## Idea generale degli Studj.

ALLORCHE io dico studio, intendo un' intensione dello spirito umano diretto ad acquistare una cognizione o necessaria, o utile a sapersi. Questa intensione è preceduta da una determinazione di apprendere piuttosto una, che un' altra cosa; e questa determinazione è effettuata per mezzo d'una direzione, che sappia indicare, e scegliere la via più breve di pervenirvi, e'l mezzo più sicuro, onde pervenirvi utilmente.

Il determinarsi dipende talvolta dal proprio genio, e da quelle interne tendenze, alle quali la natura si manifesta disposta, e dipende più frequentemente dalla volontà del padre, che prescrive il destino del figlio ancor tenero, senza esaminare le naturali inclinazioni di esso. Quindi veggiamo degli uomini mal collocati, delle professioni peggio esercitate; de' talenti strozzati, e resi inutili, delle braccia che sarebbero utili, ridotte inerti; in somma una quantità di malcontenti, e di sfortunati, per avere sbagliata per propria colpa, o per altrui, la vocazione della natura.

Altro è il fondamento principale del co-

stume, e delle prime applicazioni dell' animo; ed altro la determinazione di consecrate la propria vita ad un tal, o tale altro genere d'instituto. Il primo appartiene ad ogni cittadino, nessuno eccettuato; e costituisce quello che si chiama senso comune della società, per cui è essa buona o cattiva; e la seconda sta nell'assicurare la felicità degli individui, ponendoli in situazione d'esercitare le proprie facoltà, o di mente, o di persona con la possibile attività, ed estensione.

Dico dunque essere in primo luogo necessario, che il legislatore fornisca gli opportuni ajuti alla società de' fanciulli, perchè di
ciò, che dee essere comune a tutti, siano
opportunamente provveduti; cioè di educazione primitiva, che vuol dire morale adattata alla loro capacità, leggere, scrivere, e
gli elementi dell' aritmetica.

Nessuno v'è, a cui queste prime applicazioni non convengano, e non siano necessarie. In oltre due reali beni ne seguono. Il primo è d'occupare i fanciulli per varie ore del giorno, e d'avvezzargli insensibilmente al metodo, all'ordine, alla disciplina; e 'l secondo, che in quel frattempo si possono esaminare i varj genj, e le varie inclinazioni naturali nel successivo sviluppo dell'idee, che di giorno in giorno in essi succede; onde potergli determinare in seguito, a quel genere d'esercizio, o d'applicazione, a cui naturalmente sono portati. Prima di tutto conviene dunque pensare a queste scuole di pubblica educazione.

Con queste prime osservazioni possono conoscersi, ed estraersi gli alunni delle arti meccaniche, e quelli che possono indirizzarsi al disegno, alla scultura, alla pirtura, all' architettura ec.; giacchè in città colte, e popolate, Accademie, e scuole per tali arti non mancano mai, o non debbono mancare.

Il perchè queste prime scuole di educazione comune, non possono confondersi con le elementari, che fanno scala alle applicazioni maggiori, ed alle facoltà, e professioni di penna. Sono queste d'altra classe, e debbono essere in altra guisa regolate, ed esercitate; e delle quali conviene ora far cenno.

Queste debbono essere unicamente aperte per que' giovani, i quali o per condizione, o per manifestazione di particolare talento sono determinati alla coltura dello spirito; e che abbisognano di direzione e di guida: e questa direzione, e questa guida sono gli oggetti secondi, ma non meno importanti di chi è destinato al regolamento degli stu!j. Ci vuole dunque un metodo onde facilmente possa farsi questa scelta, e possa eccitarsi il concorso de' fanciulli che debbono assegnarsi poi alle rispettive lor professioni.

E' noto, che la prima fucoltà da esercitarsi da' giovani è la memoria; ed è ugualmente accordato da chicchessia, esser meglio esercitarla in cose utili, e feconde di beni, che nelle sterili, e inconseguenti. La Grammatica latina è stata considerata da i tempi

barbari sino a noi, l'unico scopo della tormentosa applicazione de' giovani, per due principali ragioni: la prima si fu, perchè a i nostri antichi non fu permesso di estendere l'orizzonte delle cognizioni, e della sapienza, oltre il latino; persuasi e convinti, che tutto si sapesse per mezzo di tale lingua, e che fuori di questa nulla ci fosse di più pregievole, e degno d'apprendersi, e di sapersi: la seconda ragione poscia fu quella, che, nè sapevano come occupare la gioventù nei primi anni, nè conoscevano altri metodi per occuparla. Forse in alcuni instituti ve ne fu una terza; cioè di tenere gli alunni in una ignorante dipendenza da maestri, onde più facilmente in tutti i tempi della lor vita potessero essi dominare i loro spiriti inerti con una decidente superiorità, e preponderanza.

Comunque sia però, conosciuta l'inutilità e fatuità di tali materiali esercizi di mente; chi a gli elementari studi presiede, dee d'altre cognizioni, e con altri principi le tenere menti de' giovani render seconde; onde

il prezioso tempo destinato a spargere la migliore semente, non rimanga infruttuosamente perduto. Per conseguenza prima la memoria, poi poco a poco la riflessione devesi esercitare, cominciando dalle cose sensibili, nelle quali possono ritrovare allettamento, e piacere.

Gli elementi di morale non debbono tralasciarsi mai; e ridotti a Canoni, possono impararsi a memoria, ripetersi, ed apprendersi per sentimento.

La topografia del proprio paese, che i giovani conoscono, farà scala alla geografia particolare e generale; e la geografia darà facile accesso a i principi della sfera; come questa a gli elementi di Geometria; la quale deve essere meccanica, per quanto è possibile, e ridotta alle dimostrazioni de' solidi, e perciò materiali, e non astratte.

Il tempo è questo per fare a i giovani apprendere le lingue dotte viventi, e comuni; cioè prima l'italiana, poi la francese, l'inglese, e la tedesca; e questo esercizio

oltre il bene dell' uso della memoria, spias nerà la strada ad apprendere facilmente a suo tempo le lingue morte.

Frattanto i giovani senza stanchezza, è forse senza noja, vanno sviluppando le loro idee, e'l saggio direttore comincia a conoscere i loro respettivi talenti, ed inclinazioni. Passa quindi a destinarli ad altra scuola, ove possano ordinare le loro idee, apprendendo come si medita, e come si ragiona regolarmente; cioè a i principj di Logica, e di Metafisica; giacchè è un ordine inverso, e contrario alla natura e instituzione della mente, quello, che nelle scuole odierne tuttavia si mantiene, cioè d'insegnare i versi, e la Retorica prima della Logica; quando prima di aceozzar le parole, convien sapere ordinar le idee, e aver qualche uso di meditare, e di ragionare.

Ma queste idee conviene averle, per ordinarle; e per conseguenza nel medesimo tempo è necessario instruire i giovani nella Storia, cominciando dal proprio paese, poi la generale, e la mitologia ancora per abilitarli a conoscere, e gustare i Poeti antichi.

Dopo tali applicazioni ed esercizi, dee insegnarsi la lingua latina co' precetti semplici,
e brevi; ma con uso frequente di spiegazioni d'un libro classico solo, onde possano
esattamente intenderlo, e gustarlo in modo
di ridurselo in succo e in sangue.

Si passa quindi facilmente a far loro gustare la poesia latina, e italiana, la soda eloquenza, e la Fisica generale.

Ed ecco condotti i giovani con l'esercizio della memoria, e con l'uso del raziocinio fecondati d'idee, di cognizioni, e di ajuti, al momento di poter da se stessi sciegliere la via, che rimane loro da battersi.

Sono due le strade, nelle quali si diramano gli studi elementari, e sussidiari: Una conduce alle cognizioni più sublimi, che chiameremo scuole di compimento, e di ornamento; l'altra è destinata alle facoltà esercitabili, cioè alle scuole di professione.

Nelle prime s'apre il teatro dell' umana

sapienza, e quindi le Matematiche, l'Astronomia, la Fisica, la Chimica, la Storia naturale, la Critica, e Lettere umane, le Lingue greche, ed orientali, l'Etica, la Diplomatica, l Economia pubblica amplamente insegnare si debbono.

Nelle seconde, che formano propriamente quel Ginnasio, che si chiama Università, sono inclusi gli studi, che conducono i giovani ad abilitarsi per essere autorizzati all'esercizio delle professioni utili, ed approvate.

Il primo posto ordinariamente è conceduto a' Teologi, e però l' Etica, la Teologia morale, e la Teologia dognatica debbono insegnarsi con esattezza, e con le dovute instruzioni.

Con altrettante instruzioni si legge il diritto canonico, dopo le instituzioni di esso, e del diritto civile. Questo diritto civile, e 'I diritto provinciale debbonsi insegnare; e a questi va unita l'arte notariale.

Alla intelligenza de' pubblici, e privati diretti non è inferiore lo studio diretto a tutelare telare la salute degli uomini, cioè la Medicina. Quindi dalle instituzioni mediche, dalla Notomia, dalla Fisiologia, e dalla Botanica, passando i giovani a i Trattati di Medicina teorica, ed alla Clinica, si abiliteranno alla laurea; come i Cerusici alla licenza chirurgica, dopo gli studi corrispondenti, e dopo gli esercizi pratici, e regolari.

Ma la laurea, eh'è un atto solenne della porestà emanata dal Principe, con cui si fa al mondo pubblica fede dell'abilità e del sapere d'un giovine destinato a tutelare, o la roba, o la vita delle persone, non dec esser una semplice formalità, come lo era nei tempi andati. Esperimenti pubblici, e privati, e incontrastabili prove debbono precedere, ed autenticare la solennità del legale attestato. Il perchè ragionate, e ben ponderate dovrebbero essere le leggi su tale proposito; e fermo e invariabile il mezzo di farle esattamente osservare.

In alcune città sono unite, e confuse le scuole d'ornamento, e compimento con quel-

le di professione; ed altrove in separati Iuoghi, e Ginnasj ritrovansi talmente mal situate, che, o non si conosce la strada retta onde diriggere le applicazioni, o conviene a giovani dimezzarne il corso, o ripetere le instruzioni. La natura degli studi sembra determinare una totale separazione fra essi; il che porta anche il comodo a' laureati di applicarsi, volendo, alle scienze; ed a quelli, i quali non sono alle professioni destinati, di avere onde facilmente far acquisto e tesoro di cognizioni, per mezzo delle quali rendersi utili alla società. Ma non basta un' idea generale dell' organo, o classificazione degli studj: conviene esaminarli partitamente, e per dettaglio, onde render agevole il modo di eseguirgli ovunque venga comodo, volontà, e talento di farlo. Prima però necessario è, che d'un altro importante articolo qualche parola si faccia.

Supposto, che in una colta società niuno vi sia, che pensi consistere il bene delle nazioni e de i sovrani, nel rendere schiavi,

ed automi gli individui, che le compongono: ma supposto anzi, che si consideri essere la gloria, e il vero bene della sovranità, talmente congiunti col bene, e con la glosia delle nazioni, che una parte non possa, senza l'altra reggersi, e sostenersi: e supposto, che si conosca essere necessario per tale oggetto, che l'utile entusiasmo per la patria sia talmente diffuso, che sotto tal nome di patria, s'intenda la nazione intera, è la sovranità; io dico doversi nell' atto dell' educazione procurar i mezzi, onde infiammire il cuore de i giovani con lo stimolo della gloria e dell' onore; perchè acquistino vigore ed energia, per le grandi cose, e per le utili azioni ed imprese.

Gli esempi domestici, cioè la storia patria, e un' educazione corrispondente, possono ne' paesi di Repubblica supplirvi perfettamente: ma negli Stati di Monarchia, altri metodi, ed altri mezzi adoperar conviene; come ci dimostra l'esperienza, e come dalla cognizione della natura umana si mani-

#### Nuovo Matono

112

festa. La Francia sopra tutte le nazioni del mondo ci dà singolari modelli di questo entusiasmo nazionale, che tanto contribuisce alla gloria della corona. Noi ne vediamo il risultato, e gli effetti; ma non arriviamo a conoscerne le prime cagioni, e i primi semi, de quali tanto bene ne deriva, se non ci facciamo a considerare la cura, che colà à il governo per eccitare, e alimentare nella gioventù la passione della gloria, e dell' onore. Fra i molti Collegi, dieci si contano de principali in Parigi; e fra questi primeggia il Collegio Reale fondato da Francesco I. nel 1531, il quale è separato dall' Università; ed in cui i più dotti uomini della Francia son collocati in Professori, che anno il titolo di Consiglieri del Re, e sono in numero di diciannove oltre i coadjutori. Vi s'insegnana le lingue ebraica, greca, araba e siriaca; la Matematica, la Filosofia, la Medicina, la Chirurgia, Farmacia-Botanica, e'l diritto Canonico. In ogni Collegio i giovani sono in sei classi distribuiti, ed in ogni classe ogn.

anno si fanno gli esperimenti, eccitando l'emulazione, e coronando coi premi il più valente. Siccome dieci sono i principali Collegj, e sei sono le classi in ciascheduno di essi; così fra tutti i concorrenti a i premj, da gli esaminatori dell' Università si scelgono, senza sapersi il nome, otto composizioni migliori per ogni classe, e fra queste, si dà il primo posto a quella, che si giudica superiore all'altre; ed allora si ricercano i nomi, posti a parte, col motto che corrisponde alle composizioni suddette; si tacciono i nomi degli esclusi, perche non conviene mai avvilire, nè disanimare nessuno. Si raduna poi l'Università, con la Sorbona, e col Parlamento di Parigi, e dopo un' Orazione si leggono i nomi de i vincitori. Allorail primo nella classe dell' eloquenza si presenta al primo Presidente del Parlamento; e questo gli pone sul capo una corona, lo abbraccia, e gli dona un libro. Gli altri son coronati dal Rettore dell' Università. Questa pompa, queste distinzioni, questi applausi,

questi contrassegui di onore, sono le inessueste sorgenti di quella passione, che riscalda gli uomini alla gloria, ritrovando in se medesimi quel sentimento d'onore, per cui ognuno si crede non solo utile, ma necessario ella patria, alla nazione, al sovrano; subito che si è saputo meritare in favor suo una pubblica opinione. I tanti stabilimenti d'Accademie, d'arti, di scienze, i tanti incoraggimenti che si danno colà per ogoi utile impresa, sono conseguenze d'un sistema mirabilmente ideato, e mantenuto, per render gli uomini allo stato veramente d'uomini. cioè nella piena attività di far prova delle facoltà intellettuali, e morali, e in fine di tutti i doni della natura. Tale è la nazione. quali sono gl' individui che la compongono; e gl' individui divengon tali, quali, con le ben meditate instituzioni, sono sin da principio educati, e diretti. Importantissimo oggetto è dunque cotesto; e merita per ciò d'essere risguardato come il fondamento principale del genio, del carattere, dell'attività. della grandezza, e della gloria delle nazioni. Ma grande fatalità è, che si corra dietro alle puerilità, alle stravaganze e alle mode, che vengono dalla Francia; e si trascurmo totalmente gli utili stabilimenti.

#### S. V.

Regolamento per i Studj di educazione.

Io suppongo uno Stato, o provincia qualunque d'Italia, nella di cui capitale voglia rettamente pensarsi all'educazione della moltitudine. Suppongo altresì, che in questa provincia ci sia una Università, ed altri instituti; e suppongo, che oltre i fondi naturali per le scuole, sia sopraggiunta per le note rivoluzioni di un ricco instituto una somma di rendita annuale considerabile; suppongo finalmente, che ci sia in tutto un fondo di paoli quattrocento mila annui.

Suppongo questo; giacchè senza un fondoseparato, ed amministrato indipendentemente da i bisogni dello Stato, è superfluo pensar

V iv

a gli studi, ed alle pubbliche Scuole; il cho è importante e principale cosa da stabilirei: e ciò supposto, è necessario per comodo degli scolari provvedere di maestri i quartieri della città, allorchè si tratta di città grande, e popolata; perchè in un luogo solo non è possibile ridurre tutti i fanciulli; nè questi, essendo di così tenera età, possono attraversare per lunga via una città capitale quattro volte al giorno, a fronte de i pericoli che ad ogni passo s'incontrano, e dell' intemperie delle stagioni. Conviene però ad ogni quartiere della città assegnar in comodo luogo un maestro. Nelle piccole città, e nei borghi può provvedersi altrimenti.

Dico dunque, che dieci o dodici mzestri a mille paoli l'uno per anno possono esser bastanti. Ognuno di questi dovrebbe avere un luogo comodo, e fisso, ove esercitare la Scuola; e questo luogo è facile di ritrovarsi, o nei Conventi, o nelle sale di qualche Congregazione, o come meglio convertà alle circostanze ed opportunità de' luoghi, e de' tempi.

A queste Scuole, che dovrebbero tenersi aperte, tie ore la mattina, e due ore il dopo pranzo di tutti i giorni, eccettuate le feste, è necessario, che vi concorrano tutti i fanciulli, e però desoprecedere una irremissibile legge proibitiva, sotto inevitabili pene, d'insegnare altrove a i fanciulli; toltone il caso, che in casa propria alcuni volessero per i propri figli mantenere un maestro.

Instituto, ed obbligo di questi pubblici maestri dee essere quello d'insegnare, leggere, scrivere, i principi d'aritmetica, e gli elementi di morale; e in queste Scuole non dovrebbero ammettersi i fanciulli di minore età di quattro anni, o maggiori d'otto, nè trattenerli oltre gli anni otto, o dieci al più.

Come lo scopo principale dell'educazione, è il costume; così il germe della merale da insegnarsi a i fanciulli dev' esser ridotto a canoni brevi, e precisi; risguardanti l'obbedienza alle leggi di Dio, della Chiesa, del Principe, e a i doveti di natura verso i genitori, e la propria famiglia. Questi canoni

possono facilmente estendersi da qualche dosto, e prudente soggetto; debbono stamparai, e pubblicarsi all' uso delle Scuole d'educazione.

Dato però, che i fanciulli debbano leggere, e scrivere qualche cosa: in vece de i proverbi sconnessi, e capricciosi, soliti darsi per esemplari da i pedanti a' loro scolari; dovranno aversi sempre presenti i detti camoni di morale elementare; questi leggersi, questi scriversi, onde le sane massime, e gli utili semi si vadano poco a poco imprimendo nella memoria de' fanciulli, ed indi passino alla mente, ed al cuore.

Perciò necessario si rende, che una mezzora per giorno sia dal maestro occupata ad insegnare a voce i detti canoni; faccia, che i fanciulli gli ripetano non solo in lingua soscana, in cui sono estesi; ma nel proprio nazionale dialetto: e passi a qualche dichiarazione e spiegazione di essi promovendo interrogazioni, e quistioni. Queste Scuole, o per meglio dire il metodo di esse, può esses

distinto in tre, o al più quattro anni di esercizio. Nel primo si occuperanno, oltre i canoni di morale, a combinare e formar le
lettere dell' alfabeto: nel secondo a leggere, e scrivere: terzo, e quarto alla buona.
scrittura, o caligrafia, ed alle prime operazioni dell' aritmetica.

Per instruzione della scrittura, o sia coligrafia, ch'è tanto necessaria, si pensò in-Italia ne' tempi addietro prima d'ogn' altranazione; nè è ignoto il Libro di Giambatista Palatino, ne l'altro, che si crede migliore, intitolato Perfetto Scrittore, di Gianfrancesco Cresci milaneso, stampato prima nel 1560, e poi nel 1622 in Milano in 4. Bella eosa è certamente la ben formata scrittura; cioè la caligrafia: ma di gran lunga s'ingannerebbe, chi credesse consistere in questasola la perfetta educazione della gioventù, e in questa sola costituisse il trionfo della pubblica instruzione. Oltre di che, passita con l'età, i giovani ad altre scuole, poco ad essi rimane dell' appreso meccanismo scritturale: onde parrebbe, che per la gioventita più adulta, una scuola di caligrafia corretta, più utile divenisse.

Ma questi maestri non debbono essere lasciati in loro balia. È necessario un Direttore e Prefetto, che invigili all' esatta osservanza degli ordini.

Però nessuno dovrebbe esser ammesso alla scuola senza il *Placet* del direttore, che lo darà in vista della fede di battesimo del funciullo petente.

Il direttore (che può avere lo stipendio doppio del maestro) dovrà ogni giorno visitare saltuariamente, e non mai regolarmente, due scuole: cosicchè in ogni settimana le abbia visitate tutte.

Sua speciale incombenza esser dovrebbe di mantenere il buon ordine, e la disciplina; fare che i maestri eseguiscano esattamente i doveri imposti; e noti le mancanze, e i meriti di ciascheduno.

Passerà almeno una volta al mese in ciascheduna scuola all'esame degli scolari, e moterà quelli, che dimostreranno abilità, e prontezza, e uso di riflessione.

Non oltre gli anni otto o dieci al più; sarà permesso a' fanciulli il trattenersi in queste scuole: e nell' uscire, ciascheduno riporterà dal direttore predetto un certificato; pes mezzo di cui potrà esser ammesso alle arti liberali, o alle scuole elementari; col beneplacito sempre de' genitori, e mediante gli ordini da darsi per tali ammissioni.

Ritrovare questo numero di maestri col direttore non è difficile in una città metropoli di uno Stato: mentre di Regolari, di Preti, e di Secolari ancora atti a tale incombenza v'è sempre abbondanza: si crederà forse opportuno il dichiarare, che il Regolare non insegni mai nel proprio Convento; il che è importantissima massima da osservarsi per molte ragioni, che da i veri politici non possono ignorarsi. L'instituto de' Chierici Regolari delle Scuole Pie può somministrar de' soggetti, e di questi, occorrendo, può farsi uso ove si credesse bene di farlo;

# NUOVO METODO :

purchè siano i maestri separati, e fuori della lor case.

Dirò solo che il medesimo metodo dee mantenersi nelle altre città dello Stato in proporzione della popolazione di esse; e coà ne' borghi insigni, e nei villaggi ancora, ove uso de' maestri v'è stato, o convenisse stabilire.

Ordinariamente ciascheduna Comunità à il peso del mantenimento d'uno, o due maestri; e più ampli fondi si ritrovano nelle città.. Conviene adunque stabilire da per tutto le scuole di educazione uniforme e separare da queste, quelle che diconsi elementati, e delle quali or ora si parlerà.

## S. VI.

Accademie di Scoltura, Pittura, Architettura, e Disegno.

E ben superstuo il parlare, e dimostrare quanto importi al bene della società l'avere Accademie di Scoltura, Pittura, Disegno, ed Architettura. Dirò solamente non esses difficile lo stabilirle ove mancassero; conducendo a stipendio pubblico di due, o tre mila paoli l'anno i maestri per esse.

Ritrovato il luogo, e 'l maestro per ciascheduna, può mai mancare in una colta città un soggetto di genio, e di attività, che possa destinarsi sotto la protezione, e cura del Principe, e di chi presiede a gli studi, alla superiore direzione di tali Accademie?

I tempi delle Scuole, il modo degli esperimenti, i programmi, e i premi, saranno l'oggetto delle meditazioni, e delle sollecitudini di tale soggetto; il quale forse si farà gloria di servire il Sovrano, e rendersi utile alla patria senza assegnazione di mercede.

Comunque sia, sempre vantaggioso dispendio sarebbe quello, che per tali oggetti facesse la cassa degli studi anche di venti mila paoli per anno fra tutto, compresa la spesa de' modelli, il mantenimento delle scuole, ed i premj.

# 424 Nuovo Matono

In queste Accademie però non dovrebbero essere ammessi, se non che quei giovani,
che muniti del certificato del Direttore delle
Scuole di educazione, si presentassero al
Direttore delle Accademie.

Queste arti, che in Italia anno avuto alimento e splendore per varj secoli, con nostra confusione a i giorni nostri vanno miseramente languendo; così che la scuola italiana è ridotta ormai a non far classe, che per i tempi passati.

Ma a rendere perfette le arti particolarmente di scoltura, e di pittura, altri sussidi ci vogliono, oltre la materiale scuola dello scalpello, de' colori, del disegno ec. Un principio di notomia esterna è indispensabile per l'andamento, situazione, sforzo, e gonfiamento de' muscoli, delle vene, de' nervi; onde le azioni rappresentate corrispondano giustamente alle azioni della natura. In oltre la mitologia, e i fatti più rimarcabili della Storia debbon sapersi, ed ugualmente i riti, e i vestiti delle antiche nazioni.

Questa

Questa cura dovrebbe meritarsi l'attenzione del direttore; il quale oltre l'obbligare i giovani all' età di tredici, o quattordici anni ad intervenire a qualche scuola maggiore, potrebbe procurar loro gli estratti da i Libri del Ferrari e di Nieupon, o pure la Iconografia di Giovanni Carrini stampata in Roma nel 1669 in foglio, o le Imagini degli Dei di Vincenzo Cartari, e simili, che possono rendersi ancora migliori; onde in lingua italiana aver potessero i giovani le opportune instruzioni sopra articoli tanto importanti, nei quali i migliori pennelli e scalpelli frequentemente sono caduti nelle maggiori incongruenze, ed errori. Io non posso senza ribrezzo vedere, per ese npio, nella Scuola d'Atene di Rafaello, i filosofi antichi a leggere libri legati alla moderna, e scrivere sulla carta con penna, e calamajo, come usiam noi.

### S. VII.

## Scuole elementari, o sia il Liceo.

COMPIUTE gli anni otto, o dieci di età, e terminate le scuole di educazione, col certificato di quel direttore dovrebbero i giovabi esser ammessi alle elementari.

In questa ammissione però, al dicettore di queste scuole, dovrebbe incombere l'obbligo di esaminare la condizione de' giovani, che si presentano; e con l'avvertenza di non togliere alle arti, alle manifatture, e all' agricoltura gl' individui, che possono alimentarle, ed accrescerle, non dovrebbe egli ammettere a detre scuole tali giovani, se non nel caso, che qualcheduno per rarità di talento fosse in grado di fare sperare nella catriera scientifica una singolare riuscita. Da questo primo nodo dipende tutta la catena degli offizj, ed esercizj degli uomini per tutto il corso della lor vita, e perciò nell' esecuzione convien usare la più scrupolosa esatezza e costanza.

Il luogo di questi studi elementari dovrebbe esser appartato, e comodo di cortili, e di scuole perchè il numero degli scolari, che debbono concorrervi in una città capitale, sarà sempre considerabile, e dovrebbe esser appellato il Liceo.

Per conseguenza oltre il direttore delle scuole, si renderà necessario un prefetto del cortile, con un prefettino, o due. A quello incomberà la vigilanza per l'esecuzione degli cordini nel metodo, e qualità delle instruzioni da darsi a' giovani, e questo covrà invigilare alla contenenza, e compostezza de' giovani sì nei loro crocchi, prima e dopo la scuola, che nelle ricreazioni loro, ed atti di pietà nei giorni prescritti.

Perciò il primo, o sia il direttore degli studj elementari deve esser necessariamente fornito di notizie, e di cognizioni letterarie, e il secondo di prudenza, di compostezza, e di fermezza nel far osservate costantemente, e senza nessuna indulgenza il metodo stabilito. Dalla costanza, e dalla irremissibi-

lità del metodo anche nelle minute cose e formalità, nasce l'opinione pubblica; dall' opinione la disciplina, la subordinazione, e la spontanea deferenza a gli ordini de' superiori. L'abolito Instituto saggiamente si fidava incomparabilmente più del metodo, e della costanza di esso, che della forza, e del castigo. Conoscono in fatti molto bene i veri filosofi, che la mutabilità, e incostanza degli ordini e delle leggi, toglie la forza alle leggi medesime, e diminuisce quell' impero dell' opinione, per cui gli uomini acquistano il lusinghevole conforto, nell' atto medesimo che obbediscono di credere di agire spontaneamente per propria, e non per altrui volontà.

Sei Precettori sarebbero forse bastanti; oltre i maestri di lingue francese, inglese, e tedesca.

Il Precettore di Morale elementare potrebbe supplire alla lingua italiana, alla Topografia, e Geografia.

Quello della Storia particolare, e generale potrebbe insegnare la Mitologia.

Il terzo dovrebbe esser destinato alla Sfera, Cosmografia, ed alla Geometria elementare.

Il quarto alla Logica, e Metafisica.

Il quinto dovrebbe dare i principj di Poessia italiana, i precetti della poetica, e quelli della lingua latina.

Il sesto finalmente, la Poesia latina, e l'eloquenza.

Scuola di Elementi di Morale, Lingua Italiana, Geografia, e Lingue viventi.

La prima di tutte le Scuole sembra, che debba essere quella del costume; per mezzo di cui il giovine impari prima ciò, che non si deve fare, e poi ciò, che far si deve. V'è un libro in Italia assai divulgato, e più volte ristampato col titolo di Elementi di Morale, e ultimamente in Brescia con quello di Instituzioni Civili. Se v'è altro libro più opportuno di questo, si scelga, e si preferisca: in difetto sarebbe neces-

sario il servirsi di esso, e fare, che questo dal precettore s'insegni, si spieghi, è si faccia bene apprendere da gli scolari.

Grande veramente è la stravaganza, che in Italia ordinariamente gli uomini, che anno voce di colti, e le donne di qualità, facciano pompa delle lingue oltramontane, ed ignorino perfettamente la propria italiana. Colpa è questa delle Scuole milamente sistemate, e de maestri pedanti, in balia de quali si lascia il prezioso deposito di tutta la società.

Perciò necessario io credo lo studio della lingua italiana, e credo altresì, che il libro intitolato Regole grammaticali della volgar lingua di Gianfrancesco Fortunio, stampato prima nel 1516, pòi in Milanó nel 1517, e poi altrove, possa esser giovevole a questo fine. Stampò l'Abate Facciolati un Dizionario col titolo Ortografia per uso del Seminario di Padova. V'insert alcuni precetti brevi, e precisi intorno alla lingua. Questi pure potrebbero ristamparsi per uso di detta Scuola.

Ma convertable a' giovani proporre nel tempo medesimo un esemplare di buona. e. purgata lingua. Molti ne abbiamo: ma io. crederei sche meglio sarebbe il fare una scelta tra le Prose del Bembo, tra le Lettere del medesimo tanto della raccolta a' Pontefici, Cardinali ec. quanto delle familiari. Buons è la raccolta del Dolce, e così quella di Paolo Manuzio, e di Dionigi Atanagi. Le-Lettere di Apostolo Zeno sono però da preferirsi a tutte le altre. E libro di lingua anche il Fior di Virtù: ma troppe semplicità comprende. Pure per i fanciulli qualche uso potrebbe farsene; ma converrebbe servirsi dell' edizione ultima di Roma, perchè è troppo dalle altre diformato, e tradito.

La Topografia, e Geografia generale intutti i tempi sono state l'oggetto delle pubbliche instruzioni de' giovani. Le tavole sit esponevano nei tempi, e nei portici, acciocchè comodo a ciascheduno fosse il vederle, e studiarle. In Atene nel portico a pubblica utilità furono da Teofrasto appese le tavole

#### 2. NUOVO METODO

geografiche fatte da Dicearco, al die di Lagratio, delle quali fa menzione con lode Cicerone nell' Epist. 2. del lib. 6. ad Attico. M. Fulvio Console trasportò a Roma le tavole ch' erano in Ambracia d' Epiro, allo scriver di Livio, come Tito Sempronio Gracco pose mel tempio di Giove quelle di Sardegna. Varrone accenna ne' portici dipinta l'Italia. Il Planisfero di Agrippa e d'Augusto, di cui Plinio fe' tanto uso, fu esposto al pubblico; come al pubblico sotto a' portici di Autun, dice Eumene nella sopraccitata Orazione degli studi, dovevano porsi le tavole per lo studio di Geografia.

A questo studio conviene adunque applieare l'animo de' giovani, perchè nell'acquistare qualche utile cognizione possano esereitar anche la memoria, di cui è necessario far uso indefesso, e costante. Per quesce prime Scuole però, basterà un Globo più grande che sia possibile, un Planisfero, e le Carte generali. V'è un libro intitolato la Geografia de' fanciulli, il quale è molto opportuno per queste prime instruzioni. Può anche farsi uso dell' opera di Antonio Federico Büsching; qualora se ne faccia un breve giudizioso estratto, il quale potrà servire canto per questa, che per le altre scuole, che seguono. Forse si ritroverà più opporcuna la Geografia elementare di Mr. d'Ostervald, qualora sia recata in italiano.

Converrebbe dunque, che i giovani ammessi a questo Liceo, fossero il primo e secondo anno occupati alle suddette due Scuole; cioè a quella delle lingue oltramontane, e a quella di morale, d'italiano, e di Geografia.

Compiuto il detto corso, e fatti gli esani, al direttore deve incombere il trasferire alla seconda Scuola quelli, che dimostrassero d'aver fatto miglior profitto, lasciando, occorrendo, anche per un altr' anno i meno instrutti nella medesima Scuola. Elementi di Storia, di Cronologia.

La seconda Scuola pertanto insegnerà a' giovani la Storia generale, e la Mitologia, con un estratto di Storia particolare della propria patria. Delle Storie universali ne abbiamo qualcheduna in Italia: come l'Istoria del Mondo di Giovanni Tarcagnota stampata tutta intera in Venezia nel 1562. 4.; l'Istoria universale di Gasparo Bugato stampata in Milano con le giunte nel 1587. 4.: ed altri ancora; ma io crederei che migliore, o più opportuno di tutti fosse il Compendio di Monsignore di Bossuet, ch' è anche tradotto.

Quando dico Storia generale, intendo anche Cronologia. È facile il formare un estratto del Rationarium Temporum del P. Petavio, ch'è il più esatto di tutti; e questa dovrebbe essere incombenza del Precettore. Più a portata ancora de' giovani sarebbero gli Elementi di Cronologia di Eustachio Manfredi composti pel giovine allora Conte Algarotti.

Quest' è ll campo di esercitare sempre più utilmente la memoria de' giovani, i quali con i principi di Geografia, e di Storia apprenderanno la successione de' tempi, e i principali fatti accaduti tra gli uomini; e così daranno i primi fondamenti alle utili cognizioni necessarie in tutti i tempi, e in tutte l'età.

# Elementi della Sfera, e della Geometria.

Compiuto l'anno, e ridotti i giovani a gli anni della pubertà, dopo gli indispensibili esami, dovrebbero passare a quella Scuola, ove possano cominciare a far uso della riflessione, e a ordinare le idee. Questa adunque è destinata alla cognizione della Sfera, ed a i principi di Geometria. Il Precettore deve esser bastantemente instrutto per l'una, e per l'altra cosa; e però converrà provvedere le Sfere armillari (che non ne mancano) per la spiegazione di tutti i sistemi. Nel medesimo tempo conviene dar gli elementi della

Cosmografia, ond' abbiano i giovani la prima idea della figura del Globo, della situazione e posizione delle Terre, e de' Mari; delle longitudini e latitudini, de' climi, paralleli ec.

Per la Geometria sarebbero opportuni gli elementi del P. Abate Grandi, ed anche il libro V. di Euclide, ovvero la Scienza Universale delle proporzioni spiegata con la dottrina del Galileo di Vincenzo Viviani, dell' edizione del 1650; quando non si volessero recare in italiano gli elementi d'algebra di M. Clairaut; giacchè anche i principi d'algebra si rendono necessari.

Sarà necessario, che il Precettore detti e spieghi, e faccia frequenti circoli, cioè conferenze, esami, quistioni in circolo, dopo la scuola in via di trattenimento; onde i giovani fondatamente, e non solo per memoria apprendano, e gustino i principi delle scienze.

## Logica, e Metafisica.

Con tali sussidj, dopo l'anno, potranno esser i giovani abilitati alla scuola di Logica, e Metafisica.

La Logica non è stata nelle Scuele altro che un' arte di parole senza significato, che confondeva la verità in vece di dimostrarla; quando è arte, che conduce l'intelletto alla cognizione delle cose, ed alla scoperta della verità.

Tanto di quest' arte adunque, quanto della Metafisica s' è fatto troppo lungo abuso da quelli, che venivano destinati all' instruzione della gioventù. Al P. Malebranche, ed al Locke siamo debitori d'un nuovo metodo. L'estratto fatto dal Clarch sarebbe facilmente adattabile all' uso di scuola. V'è altresì un libro, di cui è in conțesa l'autore; volendo altri, che sia Antonio Arnaldo, altri Claudio Lanciloto, ed altri Pier Nicola precettore di Tillemont: questo libro è l'arte di ben pensare. Fu stampato, e tradotto in Venezia

nel 1728, indi più correttamente nei 1737.

E' vero, che l'autore della vita di Tillemont asserisce, che il Nicola spiegò questo
libro al Tillemont in due soli mesi a un' ora
per giorno, e che potrebbe comodamente spiegarsi in sei mesi a' giovani d'undici, o dodici
anni: non ostante converrebbe, che il direttore conciliasse il tempo, e'l modo di far insegnare tanto questo libro, quanto l'estratto di
Locke, o qualche altro, che si credesse adattato nello spazio d'un anno, onde con l'uso di
frequenti circoli, e conclusioni, o siano dispute per ogni ultimo giorno di settimana alla
presenza del medesimo Direttore, si ottenesse

di far uso de i precetti, che loro fossero insegnati. V' è la Logica, e Metafisica di Antonio Genovesi. Ma la parte dell' Ontologia merita raccorciamento. Aristotile distinse la Logica dalla Metafisica, dovendo trattate di Dio, dell' anima, degli spiriti ec.. Questi trattati ora dovrebbero appartenere alla Teo-

logia, giacchè la buona Logica supplisce al

di render i giovani bene instrutti, e capaci

Finnanente. Percio io credo assai inutile l'an-Liquata distinzione con la Metafisica.

Poesia Italiana, e Lingua Latina.

Compiuto questo corso di Logica, viene il zempo, di elettrizzare un poco gl'intelletti de' giovani, ponendoli in una specie di libertà, coll' eccitare la loro fantasia all' accozzamento, e sviluppo delle idee con le leggi dell' armonia. Ogn' uomo è naturalmente inclinato all' armonia, al capto, e ad un certo metro, o misura di parole, e di suoni; nè si è trovato nazione alcuna sul Globo, che non avesse un canto, un suono, un metro, o qualche cosa di somigliante. Questa è la Poesia, di cui intendo di ragiomare. La natura apontaneamente v'inclina, e quando comincia a svilupparsi convien secondarla coll' eccitare, e poi col moderare quell' entusiasmo, che da Cicerone è detto esalazione di surere, e da Aristotile mania; ma senza di cui mon si dà, nè può darsi

buona Poesia. Platone esclude i Paeti dalla sua repubblica, e Bacone di Verulamio nel libro de dignitate, & augmentis Scientiarum ne parla con poco sapore, trattone della parabolica, o sia sacra. Surà lecito di pensare diversamente. Basta distinguere i cattivi Poeti dalla bella, soda, e feconda Poesia, come si distingue la buona musica istromentale diretta a risvegliare le più forti sensazioni, dalla mediocre; cioè da quella, ch'è insignificante, indeterminata, e direi quasi geroglifica; o il canto, che salta, e gorgoglia, dal canto metodico, chiaro, e pronto a colpire il cuore, e a commovere.

Ciò, che non è accordabile, si è il metodo sin ora usato nell' insegnar la Poesia, consistente nella prosodia latina. Questo è un
affliggere, piuttosto che ajutare la fantasia de'
giovani. Convien cominciare dall' allettarla;
e perciò è necessario dar principio dall' italiana, ch' essi conoscono, e intendono; e di
questa insegnare i precetti generali, che sono
comuni anche alla Poesia latina. Ancorchè

per naturale inclinazione qualcheduno si determinasse a questo genere di applicazione poetica, sarà sempre stimabile, se diviene un eccellente, ed originale Poeta italiano. Ma se volesse esser Poeta latino, sarà egli mai paragonabile a Virgilio, a Orazio, a Ovidio, a Catullo, e a gli altri Poeti classici? Diverrà al più un bravo imitatore; ma che bisogno à il mondo d'imitatori, avendo gli originali?

Dunque in questa Scuola, in cui s'insegneranno i precetti della Poesia italiana, sarà ben fatto, ehe il precettore spieghi la Poetica d'Orazio, tradotta in verso sciolto da Pandolfo Spannochi, e stampata in Siena nel 1714, la qual traduzione è riputata migliere di quella di Lodovico Dolce.

Dopo questa, opportune forse sarebbero le Poetiche di Girolamo Muzio in versi sciolti, e di Benedetto Menzini in terza rima. Sono alcuni d'opinione, che le regole siano inutili; per la ragione, che i genj originali debbono fare le regole, ma non obbligarsi

Y

Tomo XVIII.

ad esse. E dove sono questi geni originali? E se vi fossero in abbondanza, potrebbero mai veramente esser giudicati tali, se agissero al rovescio d'ogni regola, cioè senza ordine, senza metodo, senza misura? Perchè uno pretende d'essere genio, potrà senza biasimo, e senza far ridere, comporre gli endecasillabi, di dieci, o di quindici piedi? Potrà fare una tragedia, o altra azione teatrale, senza preparare, inviluppare, sciogliere l'azione medesima, secondo le regole cayate dalla istessa natura, e senza interessare lo spettatore? Per esser genio, non osserverà le convenzioni stabilite fra la società, e gli uomini colti; e si presenterà al pubblico con vestiti, e modi totalmente strani, e deformi? Queste si chiamano stravaganze; e la stravaganza non è mai genia.

Questo studio adunque delle regole poetiche potrebbe esser quello della mattina; mi il dopo pranzo converrebbe far applicare i giovani alla grammatica della lingua latina.

Non è perdonabile il barbaro metodo dell'

Alvaro: La quantirà de' precetti, di regole, di eccezioni, il linguaggio metafisico, il metodo stucchevole, confuso, e sempre oscuro, e tutto esposto in quel latino, che si dee apprendere, fanno un ammasso d'incompruenze sì grande da far meraviglia. Chi à veduto mai, che possa insegnarsi l'ignoto per l'ignoto? Pure s'è preteso d'insegnar il latino col latino. E insegnarlo a chi? A teneri finciulli, che nè pure posseggono la propsia lingua italiana, che non conoscono nessun profitto, e nessun' utilità da una fatica, e contorcimento di spirito così inesorabile, e che di fatti non serve a nulla?

Anno scritto i classici, e in essa sta il tesoro delle cognizioni, e dell' erudizione sacra,
e profana. Ma per sapersi tal lingua, ch' è
anche lingua morta, che vuol dire circoscritta e incapace d'aumento, o di varietà;
basta servirsi del metodo, con cui le altre
lingue s'apprendono.

Dunque conviene una grammatica italiana,

che insegni le prime regole elementari. C'è una grammatica in Venezia detta all' uso del Porretti; ce n'è un'altra detta Filosofica: a Bergamo se n'è pubblicata un'altra forse migliore; e migliore ancora di questa, è quella del P. Soave stampata in Milano. Apprese le prime conjugazioni, e declinazioni, e le prime regole elementari (il che a' giovani di già educati, e avvezzi a i precetti grammaticali delle lingue vive, sarà facile, e dilettevole) dee farsi il resto tutto con un esemplare dinanzi.

Altro abuso certamente è stato quello di servirsi nelle scuole di più libri di carattere, è di stile totalmente diverso. Le epistole familiari di Cicerone, le di lui Orazioni, Tito Livio, Cornelio Nipote ec. tutti in confuso servono a tutt' altro fine, che a formare uno stile. Chi si vergognerebbe a' giorni nostri di scrivere latino, come scrisse Nipote, o Cesare, o Cicerone nei libri filosofici? E chi dubiterebbe di non sapere il latino, avendo in succo, e in sangue il latino d'uno di questi?

Si prenda dunque il più facile, e quello, che dilettando può instruire i giovani de i fatti celebri degli uomini degni d'imitazione; cioè Cornelio Nipote. Questo solo si spieghi, in questo solo il precettore faccia riflettere le regole, la sintassi, le proprietà della lingua; e sopra questo renda i giovani abili a intendere, e a scrivere il latino.

Dico scrivere il latino, perchè intendo dire qualche cosa di più, che scrivere latinamente. L'accozzare parole latine con giusta sintassì, io chiamo scrivere latinamente; ma non gà scriver latino. Il genio della lingua non istà nelle parole, ma nelle cose concepite piuttosto in una, che in altra maniera: e però chi vuole scrivere latino conviene, che concepisca prima le cose all' uso romano, come le concepivano quelli, che a parte erano della Città padrona del Mondo. Queste idee, questa comprensione, questa grandezza di animo, in fine questa romaneità non si forma che con l'uso continuato della lettura, della riflessione, e poi del riscalda-

mento; e non già con i secchi sterili precetti dell' Alvaro; e molto meno con quel pedantesco, e falso esercizio di far volgere da gli scolari un cattivo argomento, o cria italiana, che detta il maestro di suo capriccio. in un peggiore latino; o pure coll' altro ugualmente barbaro metodo di parafrasare glà Autori classici; ch' è il medesimo che guastarli, ed aggiungere inezie, e superfluità incoerenti alla lingua, al soggetto, ed allospirito del medesimo Autore. Con metodi migliori adunque sulle tracce indicate, dovrebbe il precettore di questa Scuola condurre gli scolari all' intelligenza, e gusto della lingua latina, onde possano passare bene instrutti alla Scuola ultima del Liceo.

## Poesia Latina, ed Eloquenza.

Questa Scuola darà la perfezione della lingua latina, con l'instruzione sulla poesia, e versificazione latina. Insegnare la materiale costruzione del verso, e la varietà del me-

esercizio potrà farsi alla mattina, prima con i precetti, e poi con la spiegazione, e riflessione sopra gli autori; cioè Ovidio, Virgilio, poi Orazio.

Il dopo pranzo dovrebbe esser destinato alle instruzioni rettoriche.

Non onoro con tale espressione il metodo scolastico del De Colonia, nè il contorcimento metafisico di tante figure e tropi, espressi in greco, e malamente rappresentati in latino: ma così chiamo quell' arte, che insegna, come si scelga, come si ordini, e come si rappresenti, o si esprima un argomento, che vuolsi trattare, sia in prosa, sia in versi.

Quest' arte dimostra in primo luogo-la proprietà, e giudizio della scelta. Secondariamente la tessitura, che forma l'ordine, e in fine la rappresentazione, ch' è inerente allo stile: Per conseguenza deesi insegnare primamente, in che consista la verità degli argomenti, che si scielgono a trattare e sviluppare, cioè nella realità de' fatti, che pro-

duce la verità istorica: nella realità de primcipi, d'onde nasce la verità delle scienze: e nella realità del verosimile, donde nasce la verità, e vaghezza delle belle arti. In secondo luogo deesi insegnare a riunire al giudizio ed alla semplicità, la chiarezza, la feracità, l'unità, e la proporzione dell'ordine; e finalmente si spiegherà, come, e in qual maniera possano rappresentarsi le passioni che si risvegliano; cioè la proprietà delle stile, e delle figure proporzionate alle idee, alla qualità de termini, ed alla natura del soggetto, di cui si tratta. Questo è quello, ch' io chiamo Instruzione Rettorica, e fondamento della vera eloquenza; la quale nonsolo si racchiude nelle Orazioni panegiriehe, come falsamente s' è creduto, ma si estende ancora nella storia, nella poesia, e per tutto il regno delle belle arti, e delle scienze con le corrispondenti modificazioni.

Ma quale è il libro, che possa proporsi per modello di tutto questo? Primo, il libro di Cicerone de Orasore, poi Quintiliano, e poi più di tutto, un precettore dotto, ed erudito, che sappia insegnare a' giovani con questi principj, ed abbia l'abilità di condurli per questa strada a possedere un giorno quella soda, e vera eloquenza, di cui si ragiona, e che finalmente riponiamo nel talento di far rapidamente passare, e imprimere con tutta la possibile forza, nell'anima degli altri, quel profondo sentimento, di cui siamo noi penetrati. Dico quel profondo sentimento, di cui siamo noi penetrati, perchè la morale, ch' è la base generalissima, ed essenzialissima dell' educazione sarebbe offesa, e deturpata, se sotto il nome di eloquenza s' insegnasse a' giovani la stentata arte di sostenere opinioni e partiti, ch' essi non sentono, e che eon una versatile sagacità di parole s'avvezzassero alla simulazione, ed a quella facilità di disputa cavillosa, e sottile, che rende l'uomo insensibile, e indifferente alla verità e alla ragione; com' era Carneade, licenziato per ciò cogli altri due colleghi da Roma per opera di Catone, come accennammo di sopra.

Ed ecco il giovine condotto all' età d'anni sedici, o diciotto per una serie d'utili, e concatenate applicazioni, atte ad assicurate il di lui costume, e ad abilitarlo ad ogni genere di professione, esercizio, e applicazione, che voglia intraprendere nel corso della sua vita.

Faccia ora ogn' uno due riflessioni : la prima, sopra se stesso; e ritornando indietro. si rappresenti alla memoria quale fosse lo stato del suo costume, e delle sue cognizioni a quell' età; e confessi, se più contento sarebbe, che i direttori suoi lo avessero esercitato col metodo, e con la serie delle scuole da noi proposte: la seconda riflessione si è sulla possibilità di eseguire tal metodo con le regole, e con l'economia del tempo, in cui abbiamo distribuiti gli studi elementari: e poi se questo metodo è il migliore, e se è eseguibile, conchiuda con me, doversi stabilire nelle città capitali un Liceo, e doversi assegnare un fondo di venticinque, o trenta mila paoli, con la sicurezza di aver con questo procurato alla nazione il più grande, e il più utile di tutti gli stabilimenti.

Come però in questo periodo di tempo, cioè sino all' età degli anni sedici, o diciotto si determina la natura umana, e si piega a quelle inclinazioni, che decidono del carattere, e della successiva condotta di tutta la vita; così è importante, e non mai bastantemente sollecita la cura, che dee aversi per regolare le azioni, e gli esercizi de i giovani anche fuori della scuola. Perciò il Prefetto del cortile con i due assistenti, regolar deve i loro esercizi, e obbligarli a intervenire nei giorni festivi tanto a gli atti di pietà, e di religione, quanto alle ricreazioni, e giuochi, che saranno prescritti. Sono i giovani studenti sotto l'immediata tutela del Principe, e sta a quelli, che da lui sono in questa parte destinati a supplirvi, il debito d'invigilare a tutto loro potere, onde con metodo, e con esattezza sia eseguita ogni cosa, che conduce ad un og-. getto tanto prezioso, quant' è il costume, e la coltura della nazione.

Questa cura perciò dee estendersi anche nelle città provinciali, ed in queste, ove più, ove meno numeroso di precettori dee stabilirsi il Liceo. Basta, che il metodo sia uniforme, e costante, e da per tutto la medesima disciplina. I villaggi, e borghi non debbono aver Liceo: mentre le persone comode possono mandar i figliuoli a i Convitti, o a i Licei delle città, nè si debbono gli altri togliere alle arti, ed all'agricoltura.

Se si farà il conto si ritroverà, che il procedere all' educazione, e coltura della nazione, col metodo proposto delle scuole di educazione, e del Liceo, non costerà forse quattro mila cinquecento zecchini. In proporzione però de' fondi, e delle circostanze possono in ogni paese o largheggiarsi, o ristringersi i mezzi dell' educazione. Se a tutto questo si aggiungerà il metodo, che si usa in Francia per animare la gioventù nella strada della gloria, e dell' onore, di che abbia-

mo parlato più sopra; potrà dirsi assicurato il bene della posterità.

## Convitti, Collegj, e Seminarj.

GRANDE è il comodo de i Convitti, Collegj, o Seminarj: ma perniciosi divengono essi, se con altri metodi, e con diversa disciplina, e dottrina si allevano gli scolari.

Debbono esser perciò puri, e meri depositi per custodia de' giovani; e trattone le scuole di educazione, cioè di leggere, scrivere, elementi di morale, e di aritmetica per i fanciulli sino a gli otto, o dieci anni, non dovrebbero esercitare altre scuole.

Però li Convittori di qualunque grado, e condizione dovrebbero esser obbligati ad intervenire al Liceo, ed esattamente osservare ad eseguire il corso degli studj a tenore degli ordini.

L'utilità del Convitto dee consistere nella custodia, regola, e disciplina domestica; nelle ore regolate, e distribuite per gli atti di

pietà, di religione, di esercizi ginustici, e cavallereschi ec.

Un Rettore, e i Prefetti corrispondenti al numero delle camerate, dovrebbero essere scelti da chi presiede a gli studi, con avvertenza di evitare lo spirito di corpo; e però la scelta dovrebbe essere di persone prudenti, e civili, ma di diverso instituto, e unicamente dipendenti dal Principe.

L'elezione de' Prefettifiè stata, ed è nei Collegi attuali, trascurata di troppo. Il porre Pretini indotti, d'estrazione vile, di costume dubbio, e privi di educazione e di civile contegno, alla custodia di giovani civili e nobili, è un non far caso nessuno di ciò, che più importa, cioè della regolarità, della compostezza, della maderazione, della prudenza, della civiltà; qualità indispensabili per vivere nella società, e per cui si acquista nel pubblico quell' opinione, che in fine decide della sorte di ciascheduno. Però grande dee essere l'avvertenza nella scelta di tali prefetti, custodi, e tutori im-

mediati della condotta de' giovani; dovendo rammentarsi sempre, che la natura umana è imitatrice, e che i giovani facilmente inclimati a tutto ciò che non è metodico e rengolare, conformano e modellano se medesimi sull' esemplare e sul tipo, che loro ci si presenta.

L' Economo pure dee esser eletto da chi presiede a gli studi, e da esso solo dee dipendere. Il metodo però dell'economia de' Colfegi attuali è la sola cosa degna da imitarsi: mentre con le pensioni de' giovani può supplirsi a tutte le spese, inclusivamente al mantenimento de' Rettori, de' Prefetti, e de' Serventi; giacchè oltre questi si ritrova presentemente il modo di mantenere anche molti maestri, e far degli avanzi.

Alla superiore direzione di tali Collegi va coerente la scelta de i libri da leggersi all'ora di tavola; se pure quello è il tempo, in cui i giovani possano dar ascolto a tali letture. Serve almeno questo esercizio per avvezzare i giovani a parlar al pubblico; e quello, che legge può apprendere frattanto qualche cosa. Libro utile sarebbe la Regolata Divozione del Muratori; così utili ugualmente la Vita Civile di Paolo Mattia Doria ristampata in Napoli con la data di Augusta nel 1710; il Galateo di Monsignore della Casa; il Cortegiano del Castiglione, qualora sia depurato, e simili; da leggersi a vicenda, col debito a' Prefetti nel tempo della ricreazione che segue la tavola, di far in via di leggiera conversazione qualche interrogazione, e promover qualche quistione sull' articolo, ch' è stato letto, onde avvezzar i giovani a riflettere, e a parlare sopra utili argomenti.

La distribuzione delle ore, e degli esercizj dee essere regolata con un metodo invariabile, come parrebbe forse utile l'uso a' suoi tempi, delle teatrali rappresentazioni: ma corretto da tutti quegli imperdonabili difetti, che rendono presentemente intollerabili ed insoffribili le azioni che si rappresentano.

Sarebbe desiderabile finalmente, che nei

Con-

Convitti si usasse la lingua toscana, nè fosse permesso parlare nel nazionale dialetto. Oltre il possesso della lingua, acquisterebbero i giovani l'uso di riflettere alla proprietà de' termini e dell' espressioni prima di parlare; il che conduce insensibilmente alla ponderazione e prudenza de' discorsi sì ne' pubblici, che nei privati ragionamenti.

Metodo costante pure dovrebbe esser quello, che la sera alla prima ora del ritiro ciaschedun Prefetto, a tavola rotonda, unisse quelli, che studiano alla medesima scuola, e facesse fare la ripetizione delle instruzioni avute nel giorno, onde si rinnovasse la memoria di esse in ciascheduno degli scolari: e
così essendo nella medesima camerata altri
d'altra scuola; anche per questi, dopo si facesse l'esercizio medesimo, e poi si ritirasse
eiascheduno al suo respettivo studio.

Così ne' giorni di ferie, o di festa alla mattina, sarebbe necessario, che si esercitassero i Collegiali nelle lingue vive francese, inglese, tedesca, delle quali nella prima

Tomo XVIII.

scuola del Liceo ne anno di già avuto i prinseipj con l'assistenza de' rispettivi maestri.

Cura in somma dec esser quella di tenere i giovani utilmente occupati, e non lasciar mai un' ora d'ozio, che guasti il frutto d'una giornata.

E giacchè tra' Convitti s'includono anche i Seminari; considerati gli alunni di questi luoghi come sudditi del Principe; tanto più osservabili, quanto che si educano ad oggetto di renderli atti a servire la società nell' amministrazione de' Sagramenti, e nella instruzione de i precetti di Dio, e della Chie-Ba, e ad essere maestri della Dottrina; può proporsi, se convenga stabilire per legge, che nessuno sia ammesso a i detti Seminarj prima degli anni sedici, e dopo aver esattamente compiuto il corso intero del Liceo. In quell' età la vocazione è appunto decisaed assicurata; ed è più lontano il pericolo che nella scelta della via ecclesiastica v'abbia parte l'interesse più che lo spirito di religione .

Comunque sia, in detti luoghi però non dovrebbe esser permesso altro studio, che quello dell' antico, e nuovo Testamento; salvo, e costante l'obbligo di fare la carriera degli studj nelle pubbliche Scuole. Noi ci siamo trattenuti su questo articolo; perchè la buona disciplina de i Convitti, oltre il vantaggio che si dee riportare per l'educazione nazionale; può riguardarsi anche sotto l'aspetto di pubblica economia. Imperciocchè amando tutti i genitori, che i loro figli siano bene educati ed instrutti, prefeziscono sempre quel Collegio, che fama, ed opinione s' è acquistata d'esser migliore, e più regolato d' ogn' altro; e dove i professori, ed i maestri fama, e celebrità si acquistarono: il perchè sino al presente secolo, Tedeschi, Inglesi, Francesi, e Spagnuoli si videro concorrere a gara nelle Università di Padova, di Bologna, di Pisa, e ne' Convitti di Roma, e di Parma. Mille giovani forestieri, significano cento mila zecchini all' anno, per lo meno. Dove i Convitti mancano,

#### NUOVO METODO

460

o non sono ben regolati, non solo si perde questo vantaggio; ma si perde ancora passivamente quello, che i nazionali spendono altrove, ove tali Convitti sussistono.

#### S. VIII.

Studj di ornamento, o di compimento, o sia Accademia.

Consa la carriera degli elementi, ed abilitati i giovani all' età d'anni sedici, o diciotto a poter determinare la propria applicazione per quel genere di scienza, e d'instituto, a cui dal genio e dall' inclinazione
sono spinti, è necessario di fornir loro i mezzi onde soddisfarsi, con destinazione di Professori dotti e celebri, ad insegnare, e propagare le scienze per ornamento, e compimento dell' intelletto. L'unione, e luogo di
queste scuole sarà da noi chiamato Accademia.

Osservo ordinariamente confusa l'Accademia con l'Università; ma a dir vero poco a proposito: mentre l'Università dovrebbe

comprendere solamente gli studi di professione: cioè quelli, per mezzo de' quali s'acquista il grado della laurea. Ogn' altra scienza. che vi s'insegni, è fuor di luogo, e non serve, che a distrarre i giovani da quella intensione, ch' è necessaria per abilitarsi a far gli esperimenti di professione. In secondo luogo, pochissimi in una nazione sono quelli, che aspirano al dottorato; e da noi si disse più sopra, potersi calcolare uno in due mila di popolazione: ma molti sono quelli, che amano di seguitare il corso delle scienze, e di acquistare il sublime di quelle cognizioni, per mezzo delle quali possano rendersi utili al servigio della patria, o del Sovrano. Per conseguenza l'obbligar questi a dimorare in altro paese ov' è Università, è il medesimo che il difficoltare il mezzo della coltura, e delle utili applicazioni.

Sembra pertanto più conveniente, e più concatenato ad un sistema di studj, il provvedere in luogo separato, come si disse, un Accademia, in cui s'insegni il sublime delle

## 164 NOOVO METODO

insegni dalla cattedra la Trigonometria sferica, e la teoria, e scienza astronomica; e poi con l'uso degl' istromenti, dimostri nelle vaste regioni dell' aria le leggi, e i fenomeni del planetario sistema. Utili saranno le giornaliera effemeridi. A questo Astronomo vanno uniti almeno due ajutanti, ed un servente.

## Fisica universale, ed esperimentale:

L'intelletto umano sopito nelle tenebre dell'ignoranza, ricercò per vari secoli la natura nel solo Aristotile, e nelle sole opinioni, piuttosto che nei senomeni, e nella natura medesima. Allora certamente bastava distinguere, senza conoscere; definire, senza esaminare; e dedurre conseguenze, senza intendere, e senza sviluppare i principi: ma poichè alla rivoluzione delle cognizioni umane anno sortunatamente contribuito i sudori di tanti valent' uomini, lo studio della natura cangiò di carriera, e lo spirito umane

liberato dalla schiavitù delle parole, de i segni, e d'un dialetto altrettanto misterioso, che insignificante, si determinò a misurare l'Universo, a conoscere, e stabilire le leggi dello spazio, della materia, del moto, del peso; e quindi si formò un nuovo metodo, ende con principi certi, e sicuri si potesse investigare, conoscere, e dirò quasi sorprendere la natura nei suoi più interni recessi.

Sarebbe però non inutile, che il Professore di Fisica generale cominciasse dalla Cosmologia, e dal ricercare non solo come esiste il Globo terracqueo; ma come poteva
esistere. Nelle Lettere Americane s' è data
una idea, o per dir meglio un' ipotesi; e
nel medesimo tempo si sono fatte le convenienti obbiezioni a quella del sig. Conte di
Buffon, che i sorpreso tutta l'Europa. Noi
erediamo il mondo bambino; e noi soli siamo i bambini.

Ora il Professore potrà passare alla storia delle opinioni su gli elementi, e composizione de' corpi; alle qualità generali della ma-

teria, inerzia, divisibilità ec., e alle leggi del moto. E poiche forse non sarà facile 2 che in meno di tre anni si possa eseguire un corso di Fisica universale, potrebbero al secondo anno serbarsi dal Professore i trattati de' fluidi, delle proprietà dell' acia, del fuoco, del calore terrestre atmosferico, e solare (se pure quest' ultimo esiste) della luce, e dell' elettricità; e all' anno terzo la spiegazione delle meteore, le leggi della gravitazione, la figura, e dimensione della Terra ec. Se però in alcuni luoghi riuscisse di ristringere il corso di Fisica a due anni, tanso meglio sarebbe per gli scolari; i quali (volendo) in quattr' anni potrebbero averlo: due volte; e così meglio comprenderlo.

A questa divisione poerebbe in qualche parte corrispondere il Professore degli esperimenti: mentre sembrerebbe opportuno, cho nel primo anno dimostrasse la teoria de' Vetti, e le leggi della Statica: nel secondo gli esperimenti d'Idrostatica, dell'aria, anzi dell'arie atmosferiche, fisse, infiammabili ec. eca

del fuoco, dell' elettricità; e nel terzo, seguendo gli esperimenti elettrici, potrebbe passare alla spiegazione de' fulmini; e a tentare principalmente di ritrovare, se fia possibile, una legge generale, onde poter sostituire l'eletericità all'attrazione; indi a i fenomeni della calamita tanto naturale, che artificiale, alla allungamento de' metalli, e de' pendoli, alla dimostrazione della luce, de' colori: e in fine all' ottica, diotrica, catotrica ec.; argomenti. su' quali vi è forse bisogno di una maggiore ricerca. Gli occhi, per esempio, sono eglino semplici cannocchiali, atti a trasmettere sulla tetina i pennelli lucidi, che rifratti nel cristallino, e nell' umore vitrea, formano l'immagine rovesciata; o pure sono parti fosforiche del corpo, dalle quali si partono i raggi fosforici, per mezzo de' quali l'anima distingue, e conosce gli oggetti illuminati dalla luce atmosferica? La natura dell' occhio animato, merita per la sua dignità d' essere esaminata assai più, di quello è stato fatto sin ora; e con tal esame possiamo condurci a delle singolari conseguenze, e dotatrine. Conviene nella spiegazione de' naturali fenomeni tentare, e ritentare; e persuadersi, che negli assosi tesori della natura, non siamo ancor pervenuti al di là del primo cancello di quella vasta, ed immensa caverna, in cui sono riposti.

#### Storia naturale.

Lo studio della natura, non è ristretto alla teorie, ed a gli esperimenti: ma à base, e consistenza nell' osservazione delle produzioni della natura medesima; e questo si chiama studio di Storia naturale.

I principali sistemi sono quelli di Burnet, di Wiston, di Leibnitz, di Woodward, e del Conte di Buffon: ma per osservare il vasto Teatro della Natura, convien passare alla contemplazione de' testacei, erestacei, ed altri corpi marini impietriti, che si ritrovano sulle montagne, e nelle viscere di esse; all' esame delle varie qualità delle terre, de i

strati, de i monti, dell' isole; indi immergersi al fondo del mare, e quivi rilevare la
varietà de' fenomeni relativamente alle cagioni, che possono averli prodotti; siano essi
emanati o da generale scossa del Globo, o
da terremoti, da vulcani, da fiumi, da acque
pluviali, o diluviali, o comunque.

Quale indeterminata scena è mai quella, che si presenta allo storico naturale, allorchè passa con una specie di concatenazione progressiva dall' esame de' minerali, de' sali, de' zolfi, delle pietre, e de' marmi, alle ematite, alle crisocolle, alle cadmie; quindi alle calamite, alle gemme; e scorrendo per la serie de' talchi a gli ammianti, a i gessì ramosi, a i schisti, a i lincuri, a i muschi, a i tartuffi, a i funghi, e finalmente alle piante!

Nel regno vegetabile altre leggi appariscono variamente modificate sulle generali di conservazione, e propagazione. Particolarmente le piante marine, cominciando da gli alveari d'insetti formanti una figura di pianta, come sono i coralli, de' quali Ferranze Imperato su il primo a sospettare che sossero polipari; indi il Reaumur, e poi vittoriosamente Vitiliano Donati. Da i coralli si passa alle madrepore, retepore, e simili, sino a gli alcioni, e alle tetie, e sinalmente a i corpi di moto spontaneo, o sia a gli animali.

L'acqua certamente pel regno animale somministra i più varj fenomeni di variabilità, e di transfigurazione; e quindi con gli amfibj sottentra la terra e l'aria a darci il grande spettacolo de' viventi.

Questo rapido volo sulla Storia della natura dimostra bastantemente quanto importante sia, che il Professore sia tale, quale si richiede che sia: e quanto sia necessario un Museo ben fornito, e ben assistito di mezzi onde alimentarlo, e ingrandirlo. Questo Museo però, non alla pompa, ma all' utile 'cognizione, ed instruzione dovrebbe esser formato. Utile è ciò che conduce ad un' analisi progressiva, come l'esame delle terre, delle sabbie e arene, e da queste alle pietre: tutta la serie de' sali fossili, delle sostanze combustibili, delle sostanze metalliche, distinte ne' loro caratteri, onde conoscansi i diversi principi co' quali sono composte. Così attili sono que' corpi i quali servono di nodo, e di scala, onde la natura da i vegetabili passa a gli animali, e da i pesci a i quadrupedi, ed a i volatili; e così tutto ciò, che accresce cognizioni, e non opprime inutilmente la memoria con nomi, e con corpi, la di sui serie è immensa, come è quella particolarmente del mare.

#### Chimica .

Ma per conoscere la natura, conviene passare in oltre all'esame, e soluzione de' corpi composti, e tentarla con delle commistioni, e composizioni de' semplici. Voglio dire la Chimica: arte più facile a intendersi, che a definirsi; come si rileva dalla medesima definizione di Boerhaave, ch' è considerato il più copioso, e'l migliore di tutti i chimici.

Sino alle prime generazioni, cioè a Tubalcaino vanno gli eruditi Abovisti, cioè quelli a' quali piace il cominciare ab ovo a rintracciare l'origine della Chimica. Gli Egi. ziani furono però considerati sempre come i più esperti di tutti. Quella parte, che riguarda la Metallurgia, è certo, che presso gli antichi sarà stata a un conveniente grado di perfezione condotta, se il ferro, il rame, l'ottone, il bronzo, l'oro, e l'argento si purgavano, componevano, e separavano, come rilevar possiamo da i pezzi antichi, che tuttora sussistono. Vedasi Vitruvio nel Lib. VII. Cap. 8. e 9. per esserne convinto. Si ritroverà anzi, che nella formazione della biacca, e del minio, nulla abbiamo avanzato noi oltre a quanto facevan gli antichi. Nè è da credere, che minore fosse allora la Farmacia, se sotto gli Arabi à fatto tanti progressi. Da Roger Bacone, che ne fu il ristauratore, e da Pietro d'Abano, ammendue uomini celebri nella Fisica, e nella Chienica, ed ammendue accusati di magia, e perseguitati

i tati dall' Inquisizione, sino a Lemery, e a Boerhaave v'è stato un tempo di mezzo, i in cui grande abuso particolarmente dell'alchimia s' è fatto: Ma se de' creduli s' è fatto giuoco, e se non s'è ritrovata l'arte, ehe inutilmente cercavasi di formar l'oro artificiale; s'ottenne però una maggior esattezza, e perfezione nell'arte di separare, e di fare i magisteri, gli estratti, le tinture, gli elisiri, i clyssus, o siano quei principj de' corpi, che si estraggono per mezzo della Chinica, si purificano, e si mescolano. Ma è essa poi quest' arte arrivata alla sua persezione? V' è luogo a dubitarne grandemente, se nelle più semplici operazioni docimastiche, come nella separazione dell' oro, e dell' argento, o sia nei saggi de' metalli ci ritroviamo mal sicuri, ed incerti. Forse ugualmente distanti dalla perfezione siamo nell' alchimia, nella farmacia, e nella propriamente detta filosofia Chimica.

Merita pertanto quest' arte tanto utile alla società, una particolare coltura; e merita, Tomo XVIII. A a

che qualche giovine di genio, e di attività sia di tanto in tanto fatto viaggiare in que' luoghi, ove con maggiori esperienze si tenta la natura, ed ove miniere si escavano con industria, e si separano, e compongono i metalli con maggior arte, e con istromenti più efficaci, e meglio costrutti.

In fine conviene, che per l'esercizio di tale scuola sia costrutto un copioso laboratorio, e non manchi il modo di farne uso, e di aumentario di macchine, e istromenti corrispondenti.

### Umanità, e Lettere umane.

In un' Accademia, ove dessi unire il sublime di tutte le scienze, non può ommettersi l'Umanità, o sia lo studio di Letters umane, o Filologia; ch' è una specie di letteratura universale distesa a tutte le scienze, e che ne dimostra l'origine, il progresso, gli autori ec. I Francesi dicono belle Lettere; noi Erudizione. Eratostene bibliotecario d'Ales-

sandria, su il primo, che a detta di Svetonio s' intitolasse Filologo. Dall' erudizione però non va mai disgiunta la critica.

Per conseguenza alla coltura della mente umana è questo studio non solo utile, ma necessario.

Dall' esame su gli antichi costumi di tramandare, col canto, e con un metro i fatti dei più illustri antenati alla memoria de' posteri, prima del ritrovato delle Lettere, si paesa all' erudizione poetica, e istorica.

La Poetica conduce a conoscere, come nel persezionarsi le società, si rassinarono i mezzi di rappresentare le azioni, e le passioni degli uomini, con che si passa alle georgiche, alle pastorali, all'anacreontiche, all'epiche, alle odi, e sinalmente alle satire, alle commedie, ed alle tragedie.

La Scrittura, e'l registro de i fatti conduce a gli annali, e all' istoria; e l'erudizione, e la critica ci fa distinguere, e separare la mitologia, e la favola, da i fatti cetti, e sicuri; ci dimostra come debbonsi fie-

#### Nuovo Metona

476.

sare l'epoche; a quali Autori prestar fede; e discendendo per tempi tanto nella Poesia, quanto nella Storia, ci fa assaporare il migliore, e ci avvezza a raccogliere, a combinare, e a giudicare sopra i fatti, e le azioni degli uomini.

E troppo vasto il campo di questa facoltà per restringere in poco quanto basta per adombrarne l'importanza. De so a, che il Professore di Filologia non dovrebbe ommettere la critica lapidaria, e quella delle medaglie, e de i diplomi, che sono i più sicuri monumenti della Storia. A questo studio apparterrebbe ancora l'analisi istorica delle arti, e delle scienze, cioè l'origine, il progresso, la decadenza, il risotgimento: ma convien la sciane al detto Professore la scelta delle materie, e l'ordine da trattarle in più anni.

## Lingue Greca, e Orientali.

Ma si dà egli vera letteratura senza cognizione recintelligenza delle lingue, specialmento greca, e orientali?

E vero, che ogni libro è tradotto, ma quanti monumenti di giorno in giorno si sco-prono, che non sono tradotti? In oltre, quante volte accusar dobbiamo l'arbitrio, e l'infedeltà de i traduttori? Ma ancorchè ci fossero traduzioni fedeli, ed esatte, confessar dobbiamo, non esser possibile rappresentare con traduzioni il genio, la forza, l'eleganza, la bellezza in somma della lingua originale, e molto meno lo spirito della poesia.

Queste sono cose, che non si rappresentano, che in originale; e per conseguenza convien attingerle alla propria sorgente.

- Molto più, allorchè si tratta dell' Istoria Sacra, e del nuovo Testamento. Nell' abolito Instituto era prescritto, che allo studio di Teologia, si facesse precedere quello delle lingue greca, ed ebraica. Io pure credo, che debba farsi altrettanto, e però indispensabile io stimo la cattedra di lingue greca, e orientali.

# Economia pubblica.

Da che le nazioni si sono rese colte, e meditanti, si pensò da i politici come a i cittadini si potesse inspirare il genio, e lo spiriro di attività e di negoziazione, per aumentare le ricchezze della società, ritraendo il maggiore profitto possibile dall' agricoltura, e dall' industria.

Fu tra gli antichi il primo ad insegnare Economia pubblica Senofonte, con i precetti di Socrate; e il primo fra i moderni dietro i luminosi principj di Sully, e di Colbert, fu il sig. di Vauban: ammendue militari, cioè uomini di professione affatto opposta a quella delle leggi, e de' codici.

Dall' uno sino all' altro di questi scrittori economici, le nazioni sono state per lo spazio di secoli in una specie di letargia; e se qualcheduna, approfittando dell' inerzia delle altre (come i popoli di Tiro, di Rodi, di Cartagine) si diede alle arti, ed al commercio; questo è avvenuto più per accidente,

che per sistema; e più per inclinazione, che per favor delle leggi. In fatti da Costantino sino a noi, trattone pochissime leggi, non adattabili a' tempi correnti, non altra miglior legge sortì di quella registrata nel Codice Teodosiano Tom. V. lib. 13. tit. IV., con cui è data l'immunità d'ogni carico a XXXV. classi, o Università d'artefici; e pel commercio di mare, la sola legge Rodia è stata la norma di tutte quelle costituzioni, o consolati del mare, venuti di poi.

Dopo Vauban infiniti libri son diluviati su tale argomento, ed ormai in ogni angolo d'Europa è talmente coltivato lo studio dell' Aritmetica politica, e della pubblica Economia; che se tutte le nazioni si animassero ugualmente, e si perfezionassero nel supplemento de' propri bisogni, in breve tempo ci ritroveremmo tutti in un perfetto equilibrio, e con la cessazione de' bisogni predetti, si romperebbe il vincolo, con cui le nazioni si legano vicendevolmente; e'l commercio in fine si perderebbe per quella memercio in fine si perderebbe per quella memercio

desima via, per cui si tenta di renderlo maggiormente esteso, ed indipendente.

Comunque sia, si cominciò in Napoli a propagare, ed a insegnare metodicamente dalla cattedra, questo nuovo genere di studio; come in Firenze prima che altrove, s'instituì l'Accademia di Georgofili. Per conseguenza dee aver luogo anche questo in una rinnovazione di studi; e cattedra, e Professore dovrebbero destinarsi ad instruzione principalmente di quelli, che vogliono incamminarsi per la carriera de' Tribunali economici.

Inutile è l'indicare le tracce, che seguir dovrebbe un tal Professore: mentre e le circostanze, e le consuetudini de' paesi son varie, e diverse, e in proporzione di queste debbonsi modificare, e adattare i principi, i quali però sono tanto costanti, e invariabili, che si comprendono per sino nel diritto delle genti da i moderni Giuspubblicisti. Così fa il saggio medico, che dalla qualità del male non solo, ma dalla costituzione altresì dell' ammalato, dalla stagione, dall' aria, e da

altre circostanze prende norma, e consiglio in applicare gli opportuni rimedj.

Tutto che un tale studio sia unicamente destinato per essere coltivato negli stati repubblicani, o dove esistono Corpi, e Parlamenti, abilitati ad illuminare la potestà legislatrice, e a moderarne l'abuso; senza pericolo, che un inconsiderato articolo di tariffa, distrugga e renda inutili le fatiche de i Professori, e l'applicazione e studio degli scolari; non possiamo a meno di dire, che sarebbe da aggiungersi a i principj generali il problema non per anco sciolto in tutta la sua estensione, intorno al tributo: Cioè se sia più utile il distenderlo sopra la maggiore possibile quantità di capi suscettibili di pagamento, senza torto del commercio, e dell' incoraggimento dell' agricoltura, e dell' industria, onde riesca il peso meno sensibile; o pure il semplificarlo, e ridurlo all' unità dell' imposizione, affine di render più facile, e meno dispendiosa, e gravosa la percezione di esso. Quì vi andrebbe l'analisi di tutti.

i generi di consumazione, e l'esame, se il popolo, che non è di natura sua mai economo (cosicchè ben raro è il trovare chi tisparmi, e ponga da parte un danaro per pagar il tributo) senta meno il peso distribuito insensibilmente sopra tutto ciò, che consuma (che in sostanza a capo d'anno fa un pagamento di tributo per esempio come sei), di quello che faccia l'esborso tutto in una volta, ed in un dato giorno di una somma, come due; a cui è sempre mal preparato, e che nel difetto, porta la pena talvolta sino della rovina delle famiglie. Veramente le leggi di Statica favoriscono il minimo peso distribuito nella massima distanza dell' Ipomoclio, piuttosto che il massimo peso nella minima distanza: e con gli occhi propri veggiamo, che un uomo, il quale porta un peso di tre o quattrocento libbre ben distribuite in varie parti, e ben adattate, non può reggere a quello di cinquanta libbre, se tutte unite, e pendenti si applicano alla gola, o ad altra sensibile parte della persona. Sembra

dunque sino a certo segno, non esser il più o meno peso quello, che aggrava; ma il modo, con cui si distribuisce, e s'impone. La regola del tributo è quella del compenso; onde diviene esso più o meno gravoso in proporzione del minore, o maggior comodo, in cui si lascia la nazione di compensarsi. Le contestazioni insorte però su questo articolo sono molte, e moltissimi i partigiani principalmente della semplicità. L'uomo è ordinariamente inimico e intollerante del detraglio; e'l numero de i decidenti è più grande di quello de i ragionatori.

## Diritto di natura, e delle Genti.

Come il diritto di natura, e delle genti è il fondamento, e la base di tutto il diritto pubblico, e statutario, così sembrò ad alcuni appartener esso all'Università: ma siccome vi si comprendono que' principi, che regolano tutte le azioni morali, e politiche dell' uomo, e che per ciò da taluni fu cre-

duto comprendersi nella Metafisiea, come acres mente si disputò in Italia; così crediamo noi doversi unire alle altre scienze, e riporsi nell' Accademia ad instruzione anche di quelli, che non aspirano a professione.

Tutti i Giuspubbliciati, a questo trattato premettono il fondamento dell' originaria libertà dell' uomo, e primo di tutti dee riporsi Giustiniano (Instit. Lib. I. tit. II. §. 2.). Questo principio è certo, se si considerano. gli uomini nati tutti ad un tratto, come a' tempi di Giasone in Colco, o di Cadmo in Tebe, da i denti del serpente, o come i Mirmidoni dalle formiche: Ma non so poi se esso regga sulla considerazione, che gli uomini nascono bambini bisognosi d'esser nutriti da i genitori, e per conseguenza dipendenti dalle disposizioni, e distribuzioni d'alimenti, e di comodi, che il padre, da cui son procacciati, crede di fare per tutti gl'. individui componenti la famiglia. Sopra tale argomento si disputò da noi nell' Uomo libero. Obbes stabilì, che le massime del diritto di

natura siano le medesime di quelle del diritto delle genti, e Puffendorf vi si sottoscrive. Grozio ci fa una distinzione, che sembra consistere fra la legge semplice di natura, e 'l pubblico consenso delle nazioni.
Barbeyrac vuole conciliare Grozio con Puffendorf; Wolf, e Vattel anno ridotta la materia a maggior precisione: ma non dubito,
che non sia essa ancora suscettibile di maggior lume, e forse di maggior brevità.

Gomunque sia, è necessario che il diritto di natura, e delle genti s'insegni, perchè è il fondamento, e il sostegno della pubblica, e privata giustizia.

## Istoria, e Diplomatica.

Sa sia poi necessaria una cattedra di Storia, ed altra di Diplomatica non saprei affermare. Considero però essere impossibile che l'Istoria universale s'insegni in pochi anni; e considero esser facile dopo gli elementi di essa avuti nel Liceo, con l'ajuto di tanti buoni

libri in questa materia, che ogn' uno con suo comodo la legga, e studi da se.

Ciò che sarebbe utile da insegnarsi sarebbe la critica dell' Istoria; ma questa parte appartiene all' erudizione; come la critica diplomatica, la nummaria, e la lapidaria.

Ove larghezza di comodi, e di cassa si ritrovasse, si potrebbe piuttosto dividere in due parti la cattedra di Lettere umane; e lasciar alla prima l'erudizione generale, e la poetica; e alla seconda tutte queste altre instruzioni.

#### Istoria Ecclesiastica . ...

Non così però è da dirsi della Istoria Ecclesiastica. Questa deesi insegnare per pubblica autorità a tutti, ma coattivamente a quelli, che disposti sono per le professioni di Chiesa. In meno di quatti anni non può restringersi il corso. Dopo il vecchio Testamento, discendendo al nuovo, e alla Chiesa; distinguendo il dogma dalla disciplina,

debbonsi di secolo in secolo notare, e rilevare le mutazioni, le cagioni, e gli effetti con quella brevità, e precisione ch' è necessaria, e con quelle avvertenze, che sono relative alle leggi, costituzioni, convenzioni, e consuetudini di ciascun paese.

# Teologia morale.

Par la medesima ragione, che i sudditi destinati alla Chiesa abbiano autti la medesima dottrina, e non abbiano nella opposizione de' pareri e delle scuole, da temersi quelle dissensioni, e disordini, che in tanti paesi sono stati fatali alla Chiesa, e all' Imperio; dovrà insegnarsi nell' Accademia, la Teologia morale, con la prescrizione inviolabile, che nessuno sia ammesso a gli ordini sacri senza le fedi d'assiduità tanto della Storia ecclesiastica, che della Teologia morale; e senza aver fatti gli esperimenti, che alla fine de i quattr' anni saranno prescritti; cioè di esami privati fatti dalla facoltà teologica, e delle

pubbliche Tesi, se si crederanno necessarie.

Il Professore però di tal facoltà nell' insegnare la morale, conforme lo spirito del
Vangelo, con la scorta della Storia, e della
tradizione, discenderà a i casi pratici, e non
lascierà mai di vista il principio, che l'obbedienza alle leggi de i superiori, e de i
sovrani, non è separabile da i doveri del
cristiano; e che però per esser tale, conviene esser buon suddito e buon cittadino; e
per conseguenza insegnerà, come non può conciliarsi la salute eterna con la indocilità, e
inobbedienza alle leggi, ed alla sovrana autorità.

In ciascheduna città provinciale compatibilmente con i fondi, e con le circostanze sarebbe bene, che ci fosse un' Accademia, ove almeno le facoltà principali, e più necessarie fossero insegnate; e principalmente la Storia ecclesiastica, e la Teologia morale, perchè il Clero tanto Regolare, che Secolare potesse aver comodo d'apprendere ciò, che più importa, per propria, e per altrui instruinstruzione con uniformi principj. Si crederà forse opportuno in alcuni paesi, che tale cattedra sia confinata nell' Università. Ma se si considera, quanto questa sia necessaria a tutti quelli, che alla professione ecclesiastica sono determinati; sembra, esser più benefica provvidenza quella di stabilire in ogni città il comodo di apprendere tale dottrina; piuttosto che obbligare tutti i giovani, e Preti, e Frati a trasportarsì con incomodo, e spesa, all' Università.

### Instituto dell' Accademia.

Costituita così quest' Accademia, sotto la direzione d'un capo, che può intitolarsi Sopraintendente, o Rettore: il distribuire le ore a ciaschedun Professore, e il collocargli in modo, che una lezione serva in certa guisa di soala, e di concatenazione alle altre, sia per le pubbliche, che per le private lezioni; è un affare da stabilirsi in pochi momenti da chi à uso, e cognizione di studi.

Tomo XVIII.

Crederei bensì non doversi tralasciare l'as sociazione, cioe l'utile instituzione di ammeta ter de' socj. I Professori dell' Accademia, che costituiscono un corpo, dovrebbero avera ancora de i diritti di corpo; unendosi al Sopraintendente in certi giorni da stabilirsi per ogni mese, ove dovrebbero leggersi le produzioni degli Accademici, o esaminassi quelle, che debbono stamparsi, e quelle ancora de i socj.

Per socj intendo chiunque abbia merita di chiedere, e di essere ammesso all' Accademia. E però chiunque voglia esser distinto con tal onore, dovrebbe acquistarsi una pubblica riputazione di lettere, o pure noto essendo a gli Accademici, produrre qualche propria dissertazione da essere esaminata; e quindi esser posto alla votazione de' suffragi secreti degli Accademici. La produzione di qualche dissertazione, e la votazione, le crederei indispensabili in tutti i casi d'ammissione.

Ne viene in conseguenza; Patente, e registro nel ruolo dell' Accademia, e facoltà di sessione in ogni adunanza. A quest' Accademia deesi concedere il diritto di dare ogn' anno un problema da sciogliersi secondo il metodo delle altre Accademie, e per conseguenza un premio.

E perchè io crederei a questa, bene associate le Accademie di scoltura, pittura, architettura, e di disegno, salva però sempre la direzione separata; così anche relativamente a queste dovrebbe stabilirsi annualmente un premio, alternativamente però un anno per una. Cosicchè per ciaschedun anno si assegnassero due premi; uno per le scienze, l'altro per le arti inclusivamente l'agricoltura.

Dico agricoltura, perchè il Professore d'economia pubblica dee dare anche di questa i principi; non credendo io convenire in tutti i dominj un'Accademia separata per tal facoltà. Pure tutto il di più, che su questo articolo potesse occorrere, potrebbe suggerirlo il medesimo corpo dell'Accademia.

Rimane ad accennarsi soltanto, che questo medesimo corpo dovrebbe eleggere i censori delle scienze, e delle arti in proporzione

delle dissertazioni, ed opere, che venissero presentate all'esame dell'Accademia: ben inteso, che il Segretario perpetuo di essa do vrebbe essere il Professore di lettere umane, a cui potrebbe aggiungersene anche un altro per le arti-

Così ci sarebbe un corpo rispettabile, in cui farebbero centro gli studi di tutta la nazione, e da cui prenderebbe impulso l'amor delle lettere, la coltura de i talenti, e la perfezione delle scienze, e delle arti. Il perchè dovrebbero regolarmente stamparsi gli Atti dell' Accademia, con l'avvertenza però di non pubblicare, se non che cose, che veramente possano far nome, ed onere all' Accademia medesima.

In vista dell' utilità di un tale stabilimento, che assicura, e perfeziona il genio, e la mente de' cittadini, non si crederà mai esorbitante un annuale assegno di quattro in cinque mila zecchini, giacchè con meno sarebbe molto difficile il far cosa plausibile, e regolare.

In questa maniera io credo, che non solo possa provvedersi all' ordinaria instruzione lella gioventù, ma a formare con l'utile mulazione un Seminario di alunni non solo per timpiazzare i Professori, che andassero nancando, ma altresi per incamminarsi a quezl' impieghi, nei quali le persone dotte ed lluminate possono far uso del proprio talento a benefizio della patria. Da tutto questo può ognun comprendere facilmente, ch' io non propongo un' Accademia unicamente sedente, e destinata al lusso della letteratura. Questa è necessaria, ove abbondano gli uomini insigni: ma dove tale abbondanza non esiste, crederei, che si dovesse cominciare nella maniera proposta; che può servire di preparazione, e di strada ad una vera Accademia di scienze, ove terminano, e non cominciano mai gli studi d'una nazione.

## S. IX.

Study di Professione, o sia Università.

Quando è confusa l'Accademia con l'Università, e che però conviene nelle città mol-Bb iij tiplicare le spese, e raddoppiare immeseri; facendo poi uso per non rendere inutile l'Uni versità, di dispense, e di deroghe a quelle leggi, che debbono esser invariabili, per essere rispettate: i giovani anche di tenera età sono obbligati a trasferirsi fuosì di patria, ove esiste la predetta Università; il che produce il pessimo effetto della libertà, di cui la gioventù non fa sempre buon uso: e tutto che al presente il genio dell'armi sia in questi tali luoghi diminuito; non è petciò, che altri rilevanti disordini non accadano in danno sempre delle persone, e delle famiglie.

Ma qualora l'Accademia sia distinta, e separata, e siasi proporzionatamente provveduto in ciascuna città provinciale; rimane l'Università per i soli giovani, che destinati sono all' esercizio di professione, o all' obbligo della laurea; e però il corso regolare degli studi gli conduce naturalmente ad un' età più matura, e meno pericolosa.

Per conseguenza non dovrebbero esser ammessi all' Università se non che quelli, che

giustificassero d'aver fatto il corso delle scuole analoghe nell' Accademia, con le produzioni delle rispettive fedi, in ragione di quattro fedi per anno.

I Teologi, o quelli, che aspirassero alla laurea o magistero Teologico, dovrebbero ever le fedi di Storia sacra, di Teologia mosale, e di lingue.

Legisti; quelle del diritto di natura, e delle genti.

I Medici; quelle di Fisica generale, e Chi-

Ora parleremo delle facoltà necessarie per un' Università.

# ....Teologia .

DACCHE il Sovrano confida a un corpo di Professori la facoltà di conferire l'onore della Laurea sotto quelle condizioni, che crede dover. essere prescritte, viene necessariamente tolta a qualunque individuo, e a qualunque altro corpo, simile prerogativa; qualunque eia il sitolo, per cui l'avesse anteriormente Bb iv esercitata: contraria essendo ad ogni buon regolamento di scuole la divisione, o separazione tanto di dottrina, che d'instituto; e
per conseguenza nella predetta Università debbono insegnarsi tutte quelle facoltà, che conducono al grado di magistero, e di dottorato, cominciando dalla Teologia.

Ma siccome il corso teologico non è da farsi solamente da quelli, che aspirano al dottorato, e magistero: ma da molti altrareligiosi, che vogliano perfezionarsi negli studj appartenenti alla religione: così in aleuni paesi converrà facilmente stabilire nell' Università, due o tre cattedre di Teologia tanto dogmatica, che morale. Ordinariamente in Italia il numero de' Religiosi secolari, e regolari, al numero della popolazione si computa in ragione di uno, ed uno e mezzo per cento. Onde ferma stante la massima, che in nessun Convento, e luogo regolare, o secolare s'insegnino le facoltà, che per autorità pubblica sono stabilite, e regolate. nei Licei, Accademie, ed Università; conviene provvedere di maestri in proporzione dell' affluenza, e bisogno degli scolari.

Conviene però ridurre lo studio della Teologia dentro i proprj confini. Il perche tutti gli articoli della giustizia, del gius, delle restituzioni, dell' obbligazione, de' contratti, ed altri, che s. Tommaso à posto nella seconda della seconda, vanno rimessi al diritto civile: e pel lato della coscienza vanno questi ed altri articoli rimessi con i medesimi principj del diritto civile, alla Teologia morale. A questa pure tutti i trattati de i peccati, de i vizi, delle virtù ec. Al diritto Canonico deesi ugualmente ascrivere tutto ciò, che riguarda l'autorità pontificia; e così ridotta la Teologia a i trattati intorno a Dio, a gli attributi della Divinità, a i Sagramenti, e al dogma in fine positivo; con la scorta de' Concilj, e de' Padri, dovrebbonsi escludere sutte le quistioni scolastiche, e particolarmente sopra la grazia; restringendosi alla pura numerazione, e istoria delle opinioni senza prender partito alcuno. Note sono le

fatali conseguenze de i partiti teologici, Ognuno à in suo favore autorità di ss. Padri, e
particolarmente di s. Agostino; che è come
una grande campagna, in cui gli animali
d'ogni specie si credono ugualmente in dizitto di pascere, e di nutrirsi: ma niuno s'è
zitrovato, che rinunziasse alla propria opinione sinceramente, e si dichiarasse convinto.
La prudenza teologica sarà sempre più utile,
e più stimabile, dell' ostinazione.

Si ritroverà forse opportuno di unire all' Università anche la Teologia morale per maggior comodo della nazione, e particolarmente della città, ove esiste Università; giacchè i maestri di tal sacoltà, qualora le dottrine sono appurate, e stabilite, non sono mai troppi.

### Diriuo Civile.

Segue in grado d'ogni Università il diritto Civile, cioè il sommo studio della Giuris-prudenza. Ulpiano lo definì in questi termini: Jurisprudenzia est divinarum, atque human

narum rerum notitia: justi, atque injusti scientia. Dio glielo perdoni. Il celebre Cavallos nella prefazione al suo Speculum Aureum, scrive, che melius Respublica sine tot Doctoribus gubernaretur, relictis Legibus, & Canonicis Sanctionibus, absque Glossa, & Doctorum interpretationibus &c. così pure il Budeo nel Lib. 2. de Orig. Jur. Utinam (dic'ei) prodeat nobis superstitibus Tribonianus alter qui Cornicum oculos Jurisconsultis, nostri temporis, configat &c.

Pandette da i Pisani, qual servigio prestato abbiano al genere umano que' primi, che anno insegnato il modo d'interpretarle; come Irnerio, Martino, Bulgaro, Acursio, da' quali si propagò un' infinita serie d'Interpreti, di Dottori, di consulenti, di decidenti, e di leggi; cosicchè presentemente in ogni paese d'Italia può giustamente ripetersi con Tacito: Antehac flagitiis, nunc Legibus laboramus; o pure col Coringio nel Thos. Polic. lib. V. cap. XI. ove dice, che nunc

magna multitudine Legum & licium pene mergitur Germania &c.

Comunque sia però, il diritto civile è necessario da insegnarsi nelle Università. Ciò,
che sarebbe desiderabile è una riduzione utile del Codice, lasciando a parte tutte le quistioni appartenenti a' costumi, e consuetudini
de' tempi antichi di Roma, delle quali non
rimane a noi che una erudita tradizione. Il
restringere le leggi, è stata un' impresa riserbata sempre a i maggiori talenti. Giulio
Cesare fu il primo, che compilò il Gius civile, a detta di Svetonio cap. 44. Venne,
poi Augusto, Marco Aurelio, Costantino,
indi Teodosio, e Giustiniano.

Dopo questo, le città d'Italia, principalmente dopo la pare di Costanza, compilarono pure sul Codice, le proprie leggi. Forse anche queste anno bisogno di riforma. In alcuni paesi s'è fatta. Molto si migliorò; ma se non si restringono i casi di contratti tra vivi, e delle disposizioni testamentarie; adattando a ciaschedun caso le formule, delle

quali i Notaj debbano onninamente servirsi. e sopra le quali non possa farsi altra interpretazione, che quella, che loro dà la legge, che le precede; il grande oggetto di diminuire le liti, ch' è il solo, ed unico fine, a cui debbono tendere tutte le riforme. non sarà mai bene soddisfatto. Non sembra a dir vero molto difficile il restringere a classi i contratti di vendita, di permuta, di censo, di cambio, d'ipoteca, di livelli, enfiteusi, mercantili ec. ec.; e molto meno la prescrizione delle formule, purche ad oggetto della sicurezza de' creditori sia in corso la legge della notificazione, da cui prende unicamente titolo l'anteriorità de' creditori suddetti. Per le disposizioni poi in caso di morte; siccome la legge concede all' uomo quella facoltà, che a lui vien tolta dalla na. tura ; cioè di comandar dopo morte sopra una facoltà che non possiede più; così può restringere la facoltà, e diritto di far testamento ad alcuni gradi della società, e può prescrivere ancora i limiti di tale diritto. Allora stabilita ad ogni caso la formula corrispondente, vien tolta, e stadicata la sorgente di ogni disordine, derivante dalla stravaganza, o deholezza del testatore, e dall' ignoranza, o malizia del notaro che stende il testamento. Anche Leibnitz propose la riforma del diritto. La dissertazione sopra la ragioni di stabilire, o d'abolire le leggi del Filosofo de Sans-souci è ripiena di quelle singolari vedute, delle quali è capace il grande autore che l'à composta.

Ma a questo, ogni Sovrano penserà da ses basta per noi l'accennare, che nell'Università più Professori ci vogliono per inseguare la legge.

Uno d'Instituta civile e canonica, di core so annuale.

Altro delle Pandette, di corso triennale. Il terzo di teorica, e pratica criminale, con l'arte notaria.

Il quarto di diritto canonico; ammendus triennali.

Il quinto finalmente delle leggi patrie-

In alcune Università, ove numero eccedente di aspiranti alla laurea, ritrovasi, abbisogneranno dupplicarsi, e triplicarsi ancora
le cattedre. Questo non importa: importa,
che la dostrina sia uniforme, e concatenata,
e che siano talmente distribuite le ore, che
qualunque scolaro, dopo il primo anno d'Instituta pessa nel corso triennale apprender
bene la facoltà.

## Criminale -

Grà s'indicarono le massime, con le quali sarebbe opportuno, che s'insegnasse il diritto civile; e nulla ci occorre di dire in riguerdo al criminale; mentre sino a tanto che mon si provveda con un regolato sistema di elucazione pubblica al modo di prevenire, per quanto è possibile, i delitti, e vi si ritrovi la proporzione delle pene; conviene giudicar gli nomini sulle leggi veglianti; e per giudicarli più rettamente che sia possibile, è necessario, che s'apprendano i metodi, e le

dottrine, che sino ad ora sono state per coni senso degli uomini considerate le più sane. o le meno azzardate. Su tale articolo belle. e singolari opere si sono pubblicate particolarmente in Italia, in favore dell' umanità. Questo sentimento è degno dell'essere dell' nomo: pure converrebbe, io credo, far moke distinzioni, e molte categorio di delitti, e di casi. Sembra, che la natura, siccome è madre, pel mare, e nell'aria degli animali di rapina, e in terra de i lupi, delle tigri, de i leoni, e simili animali, che vivono con la distruzione degli altri; così abbia anche nella specie umana voluto in certa guisa bruteggiare, col formare sotto aspetto d'uomini, delle tigri, de' leoni, e de' lupi, non d'altro avidi, che del sangue, e della roba de' loro simili; e di questi gran numero in ogni classe di mortali s'incontra. Chi distrugge, e spoglia l'uomo sulla strada con l'armi in mano, chi con l'armi del Foro, chi con la penna, chi con la lingua, chi col raggiro, chi con l'impostura, è difficile però forformare una teoria generale atta a comprendere, e contemplar tutt' i casi, nei quali l' uomo nuoce, e danneggia un altr' uomo. In oltre potrebbe anche rendersi migliore la procedura criminale; a fine di salvar l'innocente, e di conoscere il delinquente, ed a tenor delle leggi, punirlo. I Romani avevano le accuse pubbliche, ed avevano associata l'idea dell'onore all'accusatore. Noi l'abbiamo cambiata in infamia, e però le accuse sono divenute un secreto, il che è cagione di fatalissime conseguenze. Ciò ch' è vero, si è, che la salute del popolo è la legge suprema, e che la privata e particolare, cede alla pubblica causa. Sarebbe da desiderarsi frattanto una più ragionata instituzione intorno al modo del castigo, al fine principalissimo d'inspirar negli altri l'orrore necessario per allontauar l'uomo da simili delitti. In Italia la dolcezza verso i condannati al lavoro pubblico, e la pompa cerimoniosa del patibolo al punto di morte, con cui s'inspira pubblicamente la persuasiva di un'eterna ri-Tomo XVIII. Cc

compensa, non solo toglie l'orror del delitto. ma nel popolo materiale in certa guisa lo stimola, e lo conforta. Questo importantissimo oggetto meriterebbe d'essere considerato assai bene, qualora si rifletta essere necessario, che il membro incancrenito, debba amputarsi. Se poi si credesse bene di ritrarre vantaggio anche da i perversi; converrebbe ricordarsi, che gli antichi li rilegavano in un' isola lontana, il che è anche da qualche moderna nazione imitato. Converrebbe adunque, o ie un' isola distante, o in paese vasto e spo. polato, eriggere a questo fine de' villaggi, ove mandar i detti rei; dar loro casa, moglie, terreno, utensilj, e modi di sussistere per un anno. La distanza da i paesi noti, la necessità di adattarsi ad un nuovo genere di vita; e la disperazione di potere sfuggire alla vigilanza de' custodi; potrebbero far sì che da cotesti corpi velenosi si potesse qualche giorno ritrarne un vantaggio.

#### Diritto Canonico.

Di somma importanza è pure il diritto Canonico. S' insegnò dalle pubbliche cattedre in nome del Sovrano, che tanto i Principi, che impongono gabelle, quanto i popoli, che le pagano senza licenza del Papa, sono scomunicati. (Can. 24. 9. 3. Can. Innovamus. Can. Quamquam C. XI. quæst. I. quicumque litem'); che tutto il mondo è la diocesi del Papa con plenaria potestà (Can. IX. quæst. 3. Can. Tua nobis); che il Papa per ciò, sia padrone di deporre i Principi dal loro trono, perchè essi anno la loro potestà dal Papa (Can. ad attollendam &c., Can. ad Apostolicæ Lucii III., Innocentii IV., & Bonifacii VIII.); che non si possa aver commercio cogl' infedeli, eretici ec., e le tante altre dottrine risguardanti la così detta immunità degli ecclesiastici, che registrate sono nel corpo del Gius Canonico, e nelle stravaganti.

Colui pertanto, che insegnerà a gli scolari in nome del Principe il diritto Canonico, do-

vrebbe aver presenti le leggi intorno a gl ecclesiastici, e alla disciplina, registrate no Codici Teodosiano, e Giustinianeo sino a i Capitolari di Carlo Magno, e de i di lui successori: dovrebbe distinguere l'antica disciplina della Chiesa, dalle sopravvenute novità, ed abusi; la dottrina de' primi Padri, dalle opinioni degli adulatori decretalisti; e con l'esame de' Concilj più importanti, spiegare ciò, che appartiene al vero diritto Canonico, con l'esposizione de concordati, delle convenzioni, e delle leggi, e consuetudini di ciaschedun paese. A questo Professore finalmente, lunge dal proibire di far menzione delle decretali, e de i Canoni contrari alla potestà secolare, deesi anzi ingiungere di farne positivo ragionamento, col dimostrarne l'abuso, e l'incongruenza.

# Medicina, e Fisiologia.

QUANT' è importante, che gli uomini si conservino lungamente, e prosperamente in

vita, e in salute; altrettanto necessario è, che la società sia provveduta di dotti, e valenti Medici per accorrervi con gli opportuni rimedj.

Non dovrebbe ammettersi allo studio di Medicina, se non che quelli, che abbiano eseguito con approvazione il corso di Fisica, e di Chimica: e si dovrebbe cominciare il corso con una cattedra d'Instituzioni patologiche, ove in un anno si spiegasse la teoria de' mali considerati semplicemente come disordini dell' economia animale; e le regole generali per curargli.

Gli altri anni dovrebbero esser impiegati nella Medicina teorica, o sia nell' Instituzioni fisiologiche in tutta la loro estensione; quando non si credesse meglio una separata cattedra di fisiologia. Parve che Haller non lasciasse luogo alcuno ad ulteriori ricerche sopra tal faccoltà: ma per dir vero son molti gli articoli, che anno bisogno di schiarimento; come sulla differenza del sangue arterioso, e venoso, sulla vacuità o pienezza delle arte-

### Nuovo Metode

410

rie; sulle cagioni produttrici il calore anima le, la pulsazione ec., e sopra molti ala punti posti in chiaro dal sig. Cavalier Rosa. In seguito viene il Professore di Medicina pratica, a cui oltre l'obbligo di dare i precetti dell'arte, e gli ultimi ritrovati, dovrebbe ingiungersi la Clinica, e di condutre al letto degli ammalati, gli scolari; con l'avvertenza di procurare negli Spedali la scielta di quelle tali malattie, che possano, per quanto è possibile, corrispondere a i mali, de' quali tratterà dalla cattedra.

### Notomia, e Ostetricia.

NEL medesimo tempo debbono gli scolari applicarsi alla Notomia; dove un Professore farà le dimostrazioni, al debito tempo, sopra i cadaveri umani, e sopra gli animali viventi; coll' uso delle injezioni, e del microscopio, ove sarà necessario: e questo corso dovrebbe essere ristretto ad un anno.

Sarebbe necessario altresì, che il Professore

Parti ed uffizi loro, passasse tratto tratto alla descrizione de' mali; cioè all' uso della Notomia in Medicina; sopra di che il Morgagni à pubblicato un' opera molto stimabile. In Italia s' è ritrovato l'arte di rappresentare in cera; o altra composizione, al naturale tutte le parti del corpo umano in tutte le possibili sezioni, e incisioni. La Scuola di Bologna fu la prima a darne l'esempio con la bellezza, ed esattezza del lavoro. In ciascheduna Università si dovrebbe far altrettanto; col riflesso anche di poter ripetere in ogni tempo, ed in ogni stagione le lezioni a maggiore instruzione des gli scolari.

#### Botanica.

Non è nè pure disgiunta dalla Medicina la Botanica; particolarmente se si riguardano le piante dal lato dell' utilità ed uso nell' arte medica, come à fatto plausibilmente dopo alcuni altri, il professore P. Vitman.

E però indispensabile un Orto Bozanico: C c iv

### Nuovo Metono

AI2

Ma siceome diviso tuttavia è il partito fra i sistemi di Turnefort, e di Linneo: così non sarebbe forse inutile il seguire l'esempio dell' Orto Botanico di Firenze: cioè dividere in due parti la piantagione de' vegetabili, collocandoli in modo, che da una si rappresentasse il sistema del primo, e dall'altra quello del secondo de i predetti capi delle fazioni botaniche. Forse da questi due sistemi ne potrebbe nascer un terzo, il quale partecipando della semplicità dell' uno, e della minutezza dell' altro, sotto un punto di vista ci rappresentasse la varietà delle leggi di conservazione, e di propagazione de i vegetabili, le loro diverse qualità, categorie, e proprietà.

## Chirurgia, e Veterinaria.

Sa è incerto il progresso dell' arte Medica da Ippocrate sino a noi: anzi se ragione vi è di credere non aver essa, dopo tanti secoli d'esperienza, e di studio, acquistato grado nessuno di certezza, e di perfezione: non possiamo però dubitare del miglioramento, che di giorno in giorno va acquistando la Chirurgia.

Come però, trattandosi di esperimenti, e di pratica, non in tutti i luoghi, nè in tutte le nazioni può l'arte esercitarsi ugualmente; così conviene indispensabilmente mantenere de' giovani di tempo in tempo nei paesi, ove si fanno maggiori esperienze, per potere al loro successivo ritorno, essere in giorno de i nuovi istromenti, e de' nuovi metodi e ritrovati, a soccorso de' cittadini.

Frattanto sulle cognizioni attuali occorreranno facilmente due Professori di Chirurgia
in una Università, se si vuole esattamente
insegnata, ed esercitata l'arte ostetricia, e se
si vuole alle instruzioni teoriche unire (come
deve essere) la pratica, la quale non può
farsi che negli Spedali; nei quali, comodi vi
debbono essere per l'operazioni chirurgiche,
e principalmente per l'esercizio delle fasciature più d'ogn' altro rimedio, in alcuni casi,
utili e vantaggiose.

## A14 NUOVO METODO .

Come però la Chirurgia è semplice arte d'esperienza, e di attività; così non sembra suscettibile di condecorazione di grado, sia licenza o magistero, con le formalità necessarie alle altre professioni d'intelletto. Il perchè io crederei, che le Scuole di Chirurgia, ed Ostetricia dovessero essere aperte in ogni città, e principalmente ove vi sono Ospitali.

Per abilitare poi i giovani ad esercitare il tale arte, conviene lasciare alla facoltà Medica, o sia al Protomedicato (che non deve mancare in nessuna ben regolata nazione) il prescrivere il tempo dell' esercizio, l'esame, e l'approvazione de' Chirurgi.

## Costituzione dell' Università.

Fatto il calcolo, si ritroverà poter bastare a costituire un' Università il numero di quindici, o sedici Professori. Il che porterà con tutte le spese occorrenti, e coll'assegno necessario a gli aumenti di stipendio, un fondo non eccedente otto, o dieci mila zecenini.

Tutto ciò, che sa a gli occhi del pubblico rappresentanza, dev' essere condecorato;
e però l'Università, ch'è un Corpo, in cui
i Sovrani affidano la potestà di conserire a i
cittadini con la laurea, un grado di onore,
e di distinzione, anche con l'esterne apparenze dee conciliarsi l'opinione del pubblico, ch'è condotto dall'impressione de' sensi più assai che dalla sorza della ragione;
così i Corpi de' Sacerdoti, de' Militari, de'
Tribunali ec in tutti i tempi, e in tutti i
colti paesi sono stati costituiti con particolari
formalità, insegne, e condecorazioni; perchè
rappresentarono o la religione, o la sorza,
o la potestà de' Sovrani.

Debbono perciò essere anche per le Università, stabilite, e prescritte le formalità degl' inservienti, o bidelli, della Cancelleria, delle insegne, delle toghe, ed alcune funzioni, nelle quali debba il Corpo presentarsi all' occhio del pubblico, principalmente nell'annuale apertura, e termine del corso scolastico. Ugualmente debbono prediliggersi i Professori, e gli scolari ancora, con privilegi del Foro, de i titoli, e delle esenzioni, in proporzione delle circostanze, e de' governi, e delle nazioni.

E poiche non si dà Corpo senza capo; così un Direttore, o Rettore, o Presidente dee essere preposto, il quale ad una particolare condecorazione d'insegna, e di titolo, accoppi anche le necessarie facoltà di diriggere, e regolare a tenor delle leggi non solo le scuole, e gli esercizi scolastici, ma ancora la disciplina degli scolari.

E siccome necessario sarebbe, che alla fine del mese, ciaschedun Professore facesse nella propria scuola un privato esame; così il Direttore, o Rettore dovrebbe esser obbligato a ritrovarsi presente, notando sul suo giornale l'abilità respettiva de' giovani.

Dico giornale, perchè al Direttore dovrebbe incombere l'ammissione degli scolari all' Università, e la destinazione di essi alle respettive scuole, onde ad ogn' uno fosse prescritto d'anno in anno quali scuole per obbligo debba frequentare, ed in quali alla firme del mese far esperimento di se. Tale esperimento portar deve obbligo di fede firmata dal Professore, e dal Direttore, e queste fedi alla fine del corso scolastico, dovrebbero presentarsi, perchè il giovine possa essere abilitato alla laurea.

Questo metodo dovrebbe esser immancabile, perche da questo ne risulta oltre il bene dell'assiduità alle scuole, la successiva testimonianza, e prova, dell'abilità, e profitto degli scolari in quella professione, a cui sono stati determinati.

Per conseguenza ogni Professore dovrebbe avere l'elenco de' propri scolari corrispondente a quello del Direttore, e dovrebbe altresì di giorno in giorno aver l'obbligo di notare i mancanti, rimettendo giornalmente le note al Direttore.

L'orario poi de' Professori, o sia la distribuzione regolare delle ore, relativamente ad ogni facoltà è un affare così facile a stabilirsi, che non merita di farne cenno. Ciò che merita maggior riflesso si è la sollazione de' gradi, o siano onori di laurea.

Sembra essere stabilito dalla consuetudine, non che dalla natura medesima del corso scolastico, doversi nell' Università impiegar quattr' anni. Dopo questi, è permesso a ciascheduno degli scolari di pretendere il premio delle fatiche, con la corrispondente condecorazione di laurea.

Dee però dipendere dal Direttore tale abilitazione; e questa dovrebbe regolarsi sull'
esame dell' assiduità, ed abilità del petente.
Chi mancò d'assiduità alle assegnate scuole;
chi negli esami mensuali fu reprovabile, non
dee essere abilitato alla laurea. Il medesimo
impedimento dee militare per quelli, che non
ostante l'assiduità, ed abilità, avessero nota
provata di cattivo costume, e di sregolata
condotta. In tali casi ad altro anno dee protraersi la collazione della laurea; ed in caso,
che lo scolare non cangiasse stile alla terza
volta, deve essere escluso per sempre, con
solenne decreto, dall' onore del dottorato.

Il giovine però che per avere i requisiti necessari sarà abilitato col Places del Direttore a chieder la laurea, dovià dipendere dal Direttore suddetto, per regolarsi.

A questo deve incombere l'assegnazione del giorno de i primi esami. Questi debbono esser fatti alla presenza del Direttore medesimo a porte chiuse in un' aula dell' Università. Vi debbono intervenire tutti i Professori delle rispettive facoltà, alle squole de' quali lo scolare è stato in obbligo d'intervenire, e fare i mensuali esami. Ciascheduno di questi Professori, deve esaminare il petente sopra i principali articoli di quelle lezioni, e materie, ch' egli dalla cattedra avrà insegnate; e terminato, il giro de' Professori, e date le opportune risposte, il Direttore dovrà dare al petente qualche caso da sciogliere, o quistione da esaminare nel tempo prescritto d'un' ora o due; nel qual tempo il petente suddetto dovrebbe, ritirarsi solo in luogo appartato col comodo di potere scrivere: il che fatto, si presenterà di nuovo al Direttore con

lo scritto sigillato, il quale letto poi da esse alla presenza degli esaminatori dovrà passarsi a i secreti suffragi.

Se rimane escluso, dovrà dimettersi, perchè ritorni più instrutto: se rimarrà accettato, allora il Direttore con le solite formalità, e secondo le costumanze di ciascheduna Università, intimerà la funzione del dottorato.

L'essenza dell'affare, dato il metodo di tutti gli studi, consiste negli esami mensuali, e nell'esperimento sopraindicato. Tutto il rimanente appartiene a formalità: e però il concorso de' Collegi, la scelta, e discussione de' punti, le esposizioni, gli elogi, le formule de i giuramenti, il modo delle collazioni delle lauree, gli applausi, ed ovazioni, e i pagamenti delle sportule sono cose da definirsi facilmente con poco fastidio, e con poca pena in ciascheduna Università, seguendo, o riformando, o migliorando, o guastando i metodi stabiliti, che nulla importa.

Importa bensì, che sia dalla legge provveduto, weduto, che all' esercizio attuale particolarmente della Medicina, e della Giurisprudenza
debba precedere un' altra militazione de i
giovani presso quelli, che con credito, e
riputazione esercitano le respettive facoltà, e
particolarmente pei Medici sarebbe necessario
qualche anno d'esercizio negli Spedali; e però
l'abilitazione alle condotte, e alle cure degli
amanalati, dovrebbe dipendere dal Protomedicato.

Quali impieghi nella società richieggano dottorato, tanto nel Governo politico, o giudiziale, che nell' ecclesiastico, deve esser prescritto secondo la volontà de' Sovrani, e la consuetudine de' paesi. Nessun Parroco al certo dovrebbe esser tale, senza aver prima fatto il corso di Teologia morale la tenore del metodo stabilito, e senza l'esame della facoltà teologica. Tutte le altre prescrizioni dipendono dall' arbitrio.

# S. X.

# Direzione, o Magistratura degli Studj ec.

In ultimo luogo viene il ragionamento intorno la direzione, o magistratura degli studi. L'artefice, che forma un oriuolo, a cui nessuna ruota, nessuna molla, nessuna parte manchi per essere perfetto, è indifferente sulla mano, che dee caricarlo, e pulirlo. Strano sarebbe, che queste semplici operazioni divenissero un secreto tale, che nessuno potesse farle, se non l'artefice istes so; come imperfetta sarebbe l'opera, se giornalmente bisogno avesse della mano maestra, e regolatrice. Basta adunque, che non sia affidata a chi possa guastarla, e che sotto pretesto di accomodarla, o sistemarla, non alteri la macchina, non indebolisca le molle, non renda in fine inutile la fatica dell' artefice, e la spesa del proprietario. Il saper lasciar fare, è una scienza che costituisce il più solido fondamento della vera politica governativa, e questa comincia dal sapere sciegliere chi può far meglio.

Il sistema degli studj dee essere concatenato in maniera da stare da se: e per conseguenza la direzione, o magistratura non dee essere un composto di facoltà particolari, o di professori d'arti; ma di ministri dotti, imparziali, amatori della letteratura, e del letterati. La magistratura non deve insegnare, ma sopraintendere; e ad essa aspettar dovrebbe la scelta de' professori, i premi, i castighi, e quella suprema potestà in tutto lo Stato, per cui anno moto, ordine, e regola tutti gli uffizj, e tutti gl' individui destinati all' esecuzione delle leggi. L'unica cosa, che potrebbe aversi in vista sarebbe quella, che le inspezioni degli individui componenti la magistratura non fossero mai divise per facoltà, ma piuttosto per classi: uno per esempio per le scuole di educazione, e de i Licei di tutto lo Stato; altro per le Accademie; altro per l'Università. In alcuei luoghi, un mese per uno, ognuno è relatore di tutte le materie: altroye a turno.

# Facoltà Teologica.

Con questi principi separata dalla magistratura dovrebbe esser la facoltà Teologica, tutto che dipendente da essa.

E troppo importante, come si disse, l'uniformità, e qualità della dottrina; e però conviene destinare una specie di magistratura di tre o quattro dotti e sicuri Teologi, a' quali sia conferita la facoltà dell'esame de' libri da introdursi, e stamparsi; e l'esame di quelli, che pretendessero a cura d'anime, a predicazioni, a confessioni, ed anche al sacerdozio. Questo sarebbe l'unico metodo di propagare un' uniforme dottrina in tutta la società, e di avere meno Sacerdoti, e più Religiosi; che vuol dire, minori scandali, e maggior santità di costumi. L'esame però de' librida stamparsi, e da introdursi in uno Stato deve essere commesso, oltre a i Teologi, anche a persone, che abbiano fatto alui studj, per gli oggetti politici.

A questi principj però unendosi lo zele

Te Vescovi, e non ammettendo essi a tali sacri esercizi, se non persone approvate dalla facoltà teologica; s'otterrebbe, io credo, in breve tempo (purchè ci fosse costanza nel mantenere tal metodo) il grande oggetto d'una soda pietà, e d'una universale educazione de' popoli nella premura, e mansuetudine per soddisfare a' propri doveri, come criatiani, come individui di famiglia, come citadini, e come sudditi.

E inutile far le leggi, quando non si ritrovi il mezzo di farle esattamente eseguire: ed è pericoloso segno di debolezza il farle in modo da doverle o mutare frequentemente, o derogarle. Felice è quel paese dove le leggi comandano a gli uomini, e non gli uomini alle leggi.

## Facolia Medica .

IL medesimo necessariamente dee dirsi della facoltà Medica, o sia del Protomedicato. Anche questa per natura sua è un' Appendice

Dd iij

dipendente dal Magistrato generale degli seu di; ma non parte di esso.

L'approvazione de Chirurgi; le attestazioni degli Medici; le visite, e sopraintendenza degli Speziali, e venditori di medicamenti; le licenze, ed esame delle Levatrici; l'esame de libri medici, e chirurgici, che s'introducono, e si stampano, dovrebbero formare la prima parte dell'inspezioni del Protomedicato, che potrebbe esser composto da tre, o quattro individui.

Per buona regola di sanità dovrebbe esser proibito il seppellire nessun cadavere di morte improvvisa, o d'annegati, soffocati, convulsionari, puerpere, senza la visita, ed apertura fatta con l'intervento, ed ordine del Protomedicato.

In tutti gli altri oggetti di sanità, sia per ordine del Governo, che de' Tribunali, dev' esser richiesto, e adoperato; e principalmente per la veterinaria, e per le malattie contagiose, di tisi, ed altre.

A questo dovrebbero far centro tutt' i Me-

dici dello Stato, e degli Spedali principalmente; ed ognuno d'essi dovrebbe aver obbligo di mandare in ciaschedun mese l'effemeridi delle malattie, e cure da essi intraprese, con la specificazione della situazione
del luogo, dell' intemperie dell' aria, deila
stagione, dell' età del paziente, de i fenomeni giornalieri, del male, e de i rimedi
prestati.

Questo corredo di effemeridi formanti gli annali dell' umana miseria, dovrebbe esser l'oggetto delle regolari sessioni degli individuf componenti il Protomedicato; onde fatte le opportune osservazioni, e dati a i Medici i suggerimenti che si credessero i più necessari, si potesse ogni due, o tre anni, presentar al Magistrato una storia ragionata, ed esatta de' mali endemi, e de' rimedi per rendersi a pubblica utilità con le stampe, comune, ed universale.

I Protomedicati in ogni città, anno de' diritti; per i quali, oltre il grado d'onore zitrovansi soggetti ragguardevoli della profes-

Dd iv

sione, che vi aspirano, senza assegnazione di certo stipendio. In fatti, penso io, che appoggiata unicamente a tal dipartimento la facoltà delle licenze de' Chirurghi, l'esame o abilitazione de' Medici, le visite degli Speziali, le sezioni de' Cadaveri ec. possa, in proporzione de' paesi, e di quelle tariffe. che in ciaschedun luogo si crederà bene di stabilire, essere assicurato anche l'interesse de i sopraddetti individui. Tanto più facilmente può costituirsi un tal Dicastero, qualors nelle capitali sia eretta Università, mentre tra i professori di essa può scegliersi qualche soggetto capace di tale officio. Ma a tale articolo ognuno provvederà come crederà convenire.

# S. XI.

# CONCLUSIONE.

Da tutto il fin qui detto si raccoglie; che se in qualche paese per bene della società si sosse mai risvegliata una serma, e risoluta volontà di costituire una pubblica educazione, ed un sistema di studi concatenato, e formante un vero organo delle scienze, è necessario primieramente pensare a stabilire un fondo proporzionato d'annua rendita; separato, e distinto da ogn' altra amministrazione economica dello stato. Così deve essere, perchè sia sicuro, intangibile, e al coperto d'ogni evento.

Questo fondo deve essere considerabile in proporzione della popolazione: e siccome esso deve essere separato, così pure separati, e distinti dovrebbero essere gli assegni: cosicchè un tanto di fisso fosse stabilito per le Scuole di educazione; tanto pel Liceo; tanto per l'Accademia di scoltura, pittura, architettura, e di disegno; tanto per l'Accademie delle scienze; e finalmente un tanto per l'Università.

In tutti i paesi d'Italia ci sono fondi per Scuole. Molte esistono in mano, e ad arbitrio de' Regolari; molte altre incorporate o in luoghi pubblici, o in Conventi particolari sono o confuse, o smarrite. L'abolito Instituto, che per costituzione professava perfetta povertà e mendicità; per ragione di Scuole, e di Collegj, in ogni luogo lasciò dietro di se delle ricchezze considerabili. Altri Chierici Regolari con tal titolo a somiglianza di tale Instituto, anno fatto il medesimo.

Uniti tutti questi fondi in uno, rimanendo vietato a tutti i Regolari, e particolari d'insegnare, debbono formare una rendita ragguardevole.

In alcuni paesi, come in Toscana, al mantenimento delle Università vi concorrono i fondi ecclesiastici con la decima delle rendite. Se non si volesse universalizzare tal peso, ch' è in sostanza l'opera più meritoria, e più santa, che possa farsi; non mancano de' Conventi eccedenti in ricchezze, e de' Benefizj, ed Abbazie pingui, che possano essere decimate.

Ma in fine, mancando ancora qualche somma alla costituzione del necessario fondo, qual peso può ritrovarsi egli mai più legittimo, e più utile di questo, da caricarsi a gli Stati? e quale Stato sarebbe, che rifiutasse di soffrirlo per un oggetto così grande, e così interessante per la sua propria conservazione, e felicità?

Ritrovato, ed assegnato il fondo, credo d'avere ritrovato il modo d'impiegarlo utilmente. Ne giudichi chi in tali materie à dato prove di sapienza, e di virtù, e che per opinione pubblica s'è meritato il diritto di giudicare.

FINE.

• . . · • .

# INSTITUZIONE CIVILE

OSIA

ELEMENTI DI MORALE

PER LA

GIOVENTU'.

In ogni loco, e in ogni età si rende

Cara alla patria sua, cara a' lontanì

La Gioventù, se i buon costumi apprende.

# PREFAZIONE.

UELLA disciplina, a cui i Greci diedere il nome di Etica, viene da noi appellata Morale. Ethos in greco vuol dir lo stesso che Mos in latino, cioè Costume. Sicchè l'Etica, o la Morale non significa altro che Accostumatezza, o sia regola de' costumi.

Il vedersi tutto il giorno sotto gli occhi libri nuovi di Morale, prova abbastanza, noa essersi sino ad ora ritrovata una regola universale, che possa servire per tutti. In fatti alcuni trattarono degli officj dell' uomo, e del cittadino; altri metafisicamente disputando delle virtù, instituirono un metodo di quistione si disse Filosofia Morale; altri unendo alla regola degli umani costumi, la disciplina della Chiesa romana, ne fecero una Morale Cristiana; altri sublimando la contemplazione all' eroiche virtù col confronto de' vizj, o de i

pescati, la chiamarono Teologia Morale; poi la distinsero in Pracica, e Speculativa: quasi che l'uomo, il cittadino, il filosofo, il cristiano, il teologo, il pratico, e lo speculaeivo, avessero costumi diversi, o vi dovesse esser per ciascheduno di essi una regola differente. Finalmente non mancò chi si persuadesse essere l'oggetto della morale la Felicieà umana: per lo che nuovo metodo di disputare s'institui; ricercandosi da molti, quale sia la vera felicità, come questa tale felicità s'acquisti; se stia nella privazione de' mali, o ne' beni assoluti; e quindi s'aprì la via ad infinite altre quistioni, intorno alla natura di cotesti beni, e di cotesti mali, fin tanto che fummo ridotti alla bilancia, ove i beni, ed i mali, non altrimenti che i metalli, si pesano, e dalla parte traboccante si stabilisce, se sia maggiore di questi o di quelli il residuo, o l'eccesso formante la felicità, o l'infelicità de' mortali. Gran meraviglia è veramente, che con tante, e sì diverse maschere di Proteo siasi travestito il semplice, ed uno oggetto

oggetto della morale, che è, come dicemmo, la regola de' costumi.

Da Socrate fino a noi s'è celebrato sempre la studio della morale, s'è sempre scrite to de' libri, e sempre si sono dettati precetti: e pure siamo ancora nella stessa voglia di Socrate, cioè di vederne un completo Trattato. Questo vuol dire, che i grandi volumi sono il più delle volte assai piccole cose. e che i verbosi Scrittori imitano frequentemente i cavalli di macina, i quali gran camminare fanno, senza mai avanzare un passo per diritto. Ed in fatti, chi andò troppo in alto, chi troppo a basso, e chi fuori di via. senza procurar mai di formare il cuore, e la mente de' giovani a pensare, e ad operare virtuosamente, e in proporzione della situazione, in cui si ritrovano. I principj veri sono universali; e questi debbono essere a tutti gli uomini egualmente comuni.

Possono bene esser varj, ed anco contrarji costumi degli uomini; ma il metodo di regolarli sarà sempre uniforme, e dovrà servire Tomo XVIII.

per tutti: imperciocchè, o si danno uomini senza società alcuna; e la natura stessa somministra le leggi, non altrimenti, che a gli animali, e alle piante; e queste sono due sola, cioè conservazione, e propagazione; o si danno uomini in società, qualunque ella siasi, ridotti; e da codesta società si formano necessariamento delle leggi alla propria situazione opportune. Ora da queste, e da quelle leggi dipende la prima regola de' costumi, che è quanto a dire uno de' fondamenti principali della morale; cioè l'obbedienza alle leggi, e il dovuto rispetto alle idee ricevute da quella società, in cui uno si trova. Quali poi sieno le vere leggi, e quali le false, non è disputa, che alla morale appartenga. Da questi principi, io credo, derivare tanto il diritto della natura, quanto il diritto Civile, e delle Genti; cioè i due diritti l'uno doll' altro distinti: tuttocchè dalla turba de' Giuseconsulti confusi sieno, e indeterminati; il che provenne dalla definizione non ben intesa di Ulpiano intorno al primo: definizione, che scoglio fatale fu a tutti, non esclusi nè pure il Cujaccio, i Coccei, l'Eineccio, e tanti altri.

Breve, e in due parole ristretta è la morale, che Gesù Cristo Signor nostro insegnò,
cioè d'amarsi scambievolmente; e quindi ne
venne il precetto, di non far ad altri ciò,
che non vorremmo, che sosse satto a noi.
Non c'è uomo sopra la terra, non condizione, non età, non situazione di persone,
a cui non convengano tali principi. Sono
essi satti per tutti, e sopra di essi tutta la
morale s'appoggia. Chi avrebbe mai creduto
di vedere da così chiare sorgenti precipitar
acque sì copiose e sì torbide, da minacciar
rovine, e nausragi?

Chi è, che non vede la bruttura del vizio, e la bellezza della virtù i ma chi è al contrario tra' Filosofi, che non sappia essere gli uni, e le altre, mere conseguenze della varia modificazione delle passioni, cioè dell'abito, e del costume? Il far elogi adunque a queste, o il deslamar contro di quelli,

Ee ij

non sarà mai l'oggetto della morale. Non le sarà nè pur l'esame delle leggi, dell'economia, della politica, o della medicina; tuttocchè fondamento principale di essa, sia l'insegnare come debba regolarsi l' uomo per riguardo a se, alla famiglia, e alla società. In oltre se vero è, che l'uomo constituito in società abbia varie relazioni, e rapporti con la società stessa, sarà vero altresì, che la di lui felicità o infelicità, dipenderà principalmente da gli effetti buoni, o cattivi, prosperi, o avversi di coteste sue relazioni: Quindi la felicità non sarà fra noi un bene assoluto, a cui indipendentemente da ogni altro oggetto possa aspirarsi; ma principalmente una conseguenza delle fortunate combinazioni, che accadóno nella società, e che particolarmente dipendono dalla buona condotta, o dal costume ben regolato. Il perchè, o che io vo errato da lunge, o che il Maupertuis, e con esso i valenti moralisti gladiatori Italiani trattanti intorno alla felicità, preso anno la conseguenza, per lo principio, e l'effetto per la cagione; il che certamente non sarebbe avvenuto, se prima d' ogn' altra cosa, della giusta definizione della felicità dell' uomo sociabile, fossero convenuti. Sicchè l'oggetto della morale sarà, come dicemmo, la regola de' costumi, ma non mai gli elogi delle virtù, i discorsi sopra le passioni ec. o i calcoli dell' umana felicità.

Potrebbe forse accordarsi, che uno fosse felice indipendentemente da i rapporti della società: ma perchè questo accadesse, bisognerebbe, ch' egli s'allontanasse da tutti gli oggetti sensibili, e si facesse un regno da se. In tal situazione sembra, che si ritrovino per lo più i vegetabili, alcuni animali, e pochi uomini inselvatichiti. Ma ora non è più il tempo d'insegnare la misantropia. Le donne, e i cannoni anno avuto il merito di spogliare gli uomini della longobardica rozzezza; onde abbondonati i montuosi ritiri, e svanite: le civili risse, e le guerre intestine, si ridussero a popolar le città, a far il mestiero

degli nomini, lasciando quello de i Iupi. Sicchè, chi allo studio della morale vuole applicarsi, dee non solo attendere a i doveri, che s'aspettano all' uomo, come uomo; ma altresì a quelli, a' quali è soggetto l'uomo in famiglia, e l'uomo in società. E perchè noi per nostra buona fortuna costituiti siame nella società cattolica romana, dobbiamo aver in vista d'uniformare ad essa l'esecuzione de' nostri doveri. Vi su certamente in Italia chi particolarmente spiegasse i doveri del Padre di famiglia; vi fu in Francia chi scrivesse sopra quelli del padre, e del figliuolo ancora; vi fu nel Settentrione, e nella Germania chi alla spiegazione de' doveri dell' uomo, e di quelli del cittadino, di proposito si applicasse; ma chi in un solo punto di vista prendesse di mira per via di deduzioni, e di regole tutti e tre gli stati dell' uomo, per quanto io sappia, non vi fu ancora. Cosicchè non abbiamo di meglio del Fiore di Virtà, il quale per altro è buon libro. Aristotile tratto troppo romanzescamente questa tal disciplina; e discorsi, e quistioni sopra le virtù piuttosto, che trattato di morale egli scrisse: in Seneca troppo stoicismo traspira, così in Epitteto. Concisa troppo è la tavola di Cebete. I cafatteri di Teofrasto non formano sistema, come nè pure le favole di Fedro, e d'Esopo; nè i frammenti de' Pitagorici, o le sentenze e gli avvertimenti de' sapienti. Buone sono le orazioni d'Isocrate, e la Ciropedia. Cicerone seguendo le regole di Panezio, bella, ed ornata opera ci lasciò de i doveri dell' Uomo, e gran meraviglia sarà sempre in tutte l'età, il vedere, che a' tempi nostri, nelle pubbliche Scuole s'insegnino le di lui Orazioni, e si lasci da parte cotesto bel libro; quasiche per i giovani fosse più necessaria la regola delle parole, che quella de i costumi, e de' propri doveri.

In satti la gioventù in questo articolo puòben chiamarsi ssortunata, per non dire tradita. Dopo dieci anni d'applicazione, di dispendio, e di satica, ritornano per lo più i

Ee iv

giovani alle paterne case gloriosi, e contenti a riempire le speranze de' genitori, se anno l'abilità di credere di saper fare un epigramma, un sonettino, un disegno, una capriola: chiedete poi a loro, cosa sia questo mondo, in cui vivono, cosa sia in esso accaduto; e che cosa abbiano essi a fare; cioè di Geografia, di Istoria, e di Morale; pochi saranno quelli, che intenderanno un simil linguaggio. Fa veramente pietà il metodo, che universalmente per gli studi de' giovani s'accostuma; s'insegna il latino col latino, si vuole, che essi apprendano le parole prima di sapere le cose, che sappiano il modo d'eloquentemente parlare, prima d'intendere quello di rettamente pensare: In somma ordinariamente s' insegna, Poesia senza erudiziope; Rettorica, senza Geometria, e senza Loica, e senza Istoria; Filosofia, senza Fisica, e senza Matematica; che vuol dire parole latine, e poi parole, parole, Gran merito pertanto avranno quelli, che

s' applicheranno ad instituzioni più utili, ed a metodi più ragionevoli.

Il vedere appunto, che manca per la gioventù una instruzione morale fatta con brevità e precisione a far ragionevolmente riflettere intorno a' propri doveri con quelle massime, che in ogni età possono servir di guida in tutte le operazioni, m' à indotto ad estendere questi brevi Elementi, che possono darsi pel primo latte, e per la prima applicazione dell' animo. Io gli ô estesi per compendio, perchè sieno appresi più facilmente; e gli ô ridotti a canoni, e a massime, perchè più facilmente sieno ritenuti. Non ô preteso di fare un trattato, ma un saggio. Si passa quindi in esso al di sopra delle quistioni, e si lasciano da parte gli esempj, e le applicazioni, per non andare fuori di via, e per lasciar campo a chi gli spiegherà a' giovani, di farlo a proprio talento. Di più voluminosa Opera potrebbe dirsi esser questo un Prodromo, ed un progetto, se credessi, some credono tanti, che il merito de' libri consista solamente nella massa, e nel peso. Sono essi questi elementi quali sono. Se ne avete de' migliori, lasciate questi; altrimenti servitevene.



# INSTITUZIONE CIVILE

OSIA

# ELEMENTI DI MORALE

Per ciò che riguarda all' esercizio di essa nell' adempimento de' doveri

# DELL' UOMO

Estesi per instruzione

DELLA NOBILE GIOVENTU.

. . ١

# PARTE PRIMA

# CHE COMPRENDE IL NON FARE.

I.

# Cognizione di se stesso.

Uomo dee conoscer primieramente se

. Gli animali operano per senso, l'uomo deve operare per ragione.

Operare con ragione, vuol dire operare con perfetta cognizione.

Perfetta cognizione è quella, che nasce da un giusto esame delle cose.

Il giusto esame delle cose dipende dalla comparazione delle idee.

Per comparar le idee, bisogna averle chiare, e distinte.

Può l'uomo aver chiara, e distinta idea della sua esistenza, e perfetta cognizione di se atesso.

Manca a gli animali il potere della cognizione perfetta; perciò non possono conoscere se stessi. L'uomo adunque essendo diverso da gli animali deve anco per comparir tale, procurar primieramente di conoscer se stesso.

#### II.

Conoscète prima di tutto voi stesso. Chi siete voi? Come nato? Perchè nato? Per qual fine nato?

Voi siete N. N. Questo non vuol dir nulla.

Voi siete una creatura vivente.

Come tale siète uguale a tutti i viventi.

Come vivente, siete soggetto alle leggi
universali della natura.

## III.

Di più; siete creatura ragionevole.

Come creatura siete a tutti gli uomini uguale, e come ragionevole dovete operare eon ragione.

Gli uomini sono soggetti al poter della

ragione, e sono l'un l'altro legati con delle reciproche relazioni formanti l'umana società.

Sicchè ragionevole è, che ciascun uomo il proprio dovere eseguisca in proporzione della situazione, in cui si trova.

# IV.

Siete cristiano ortodosso.

Come tale, avete obbligo d'osservare le leggi di quella religione, che professate.

#### V.

Siete finalmente Cavaliere.

Come tale, siete soggetto al particolare dovere della vostra nascita. E dovere della vostra nascita è, il mostrarvi degno d'esser nato qual siete.

La prima nobiltà comincia dall' animo.

La nascita non dà altro, che la facoltà di comparir nobile: mà l'esser veramente, e interamente nobile, dipende dal costume nobile, e dalla costanza delle nobili azioni.

## VI.

Come siete nato? Se Dio non avesse creato l'Universo, voi non sareste nato.

Se vostro padre non v'avesse generato, voi non sareste nato.

Sicchè le prime relazioni, e i primi doveri, che voi avete contratto nel nascere, sono verso Dio, e verso i vostri genitori.

Di più, Dio vi premia, e castiga. Onoratelo adunque come creatore, e poscia obbeditelo, e temetelo come datore de' premj, e de' castighi.

I vostri genitori vi alimentano, vi amano, e vi educano.

Onorateli adunque, non solo perchè vi an dato la vita, ma eziandio obbediteli, perchè vi educano, e amateli, perchè vi amano, vi alimentano, e vi custodiscono.

Questi principi corrispondenti alle prime vostre originarie relazioni, e doveri, sono i primi fondamenti della religione, e della onestà, e questi debbono cominciare in noi stessi, e in casa propria.

VII.

#### VII.

Perchè siete nato? Dio con l'Universo à creato voi per essere ubbidito, e onorato.

E vostro padre v'à generato per fare a se un successore, che fosse degno di lui.

Non è degno d'esser nato chi non procura di far quello, per cui è nato.

Non contravvenite dunque alle leggi, che Dio v' à date.

E non defraudate le speranze de' vostri genitori, se volete mostrarvi degno d'esser nato.

# VIIL

Il fine poi, per cui siete nato, è per compire a tutti i vostri doveri, e per rendervi voi nel sempo istesso felice.

Voi non siete solo in questo mondo: nè voi solo potese provvedere a' bisogni della vostra conservazione.

Sicche voi avete de i sapposti, e sia delle relazioni con tutti gli altri viventi.

Ora coteste relazioni sono di tre sorta: na-Tomo XVIII. Ff turale, originaria, e d'instituto, ovvero 2V-

Delle due prime risguardanti una Dio, e l'altra i genitori, s'è detto di sopra.

Della terza avete a sapere risguardar essa tutti gli altri viventi formanti la società, ed esser essa relazione in rapporto della situazione, in cui uno si trova.

Sicchè seguendo la ragione, e il diritto universale, dovete persuadervi; che il fine per cui siete nato, è perchè eseguiate i vostri doveri verso Dio, verso la vostra famiglia, e verso la società.

Ecco chi siete voi, ed ecco cosa dovete fare.

## IX.

Cognizione della natura dell' Uomo.

Ritiratevi ora in voi stesso, e considerate l'umana costituzione.

Per moderarla, convien conoscerla; e prima di diriggerla, convien moderarla.

La prima legge universale di natura, è la conservazione di se stesso.

Gli animali si conservano materialmente, cioè si nutriscono per vivere; ammalati si curano com' è loro dalla sola natura indicato; fuggono i mali, e i pericoli, e si difendono come possono, qual più, e qual meno dall' insidie dell' inimico.

Gli uomini per vivere anno più bisogni degli animali.

Dovrebbero per conseguenza aver più industria per vivere, ed usar più di ragione per viver bene.

Ma gli uomini ânno più sensazioni degli animali.

Per conseguenza anno più piaceri, più desiderj, più intemperanza.

Quindi è, che, per esempio il cavallo maqgia il fieno, e la biada, beve acqua, e non ricerca di più; mangia il suo bisogno, e non desidera di vantaggio.

L'uomo al contrario quante cose non appetisce, e non cerca? Secondando l'intemperanza propria, egli morrebbe per disordine, e dissolutezza.

Lz ragione preceduta dall' esperienza fa conoscere gli effetti delle cose; e la cognizione di cotesti effetti ei mette in debito di moderare la propria appetenza.

Da i contrasti della ragione ne nascono le contraddizioni tanto comuni negli momini.

Dalla ragione vincitrice ne nasce la costanza delle azioni umane.

Sicche la sagione dee supplire a i difetti della natura, e vincerli; e quella, e non questa dobbiamo seguire.

La ragione, per esempio, e l'esperienza vi fan conoscere, che il mangiar fuor di miaura pregiudica alla salure.

Pregiudicare alla salute propria è lo stesso, che procurar la distruzione di se medesimo.

Sicchè arguendo la ragione vi conservate, e seguendo le voci della passione vi distruggete.

X.

# Della Felicità.

Quella ragione, che v'insegna il modo di moderare la passione per conservarvi in aslute. v'insegnerà pure anche quello di moderar le altre passioni per rendervi felice.

Quegli è pienamente selice, il quale è conzenso di se, della sua situazione, e del mondo, e rende il mondo pienamente contento di se.

Col nome di mondo qualunque società s'intende, con la quale s'abbia a fare, o grande, o picciola ch' ella si sia.

#### X L

Come possa l'Uomo esser contento di se.

Rendetevi primieramente contento di voi medesimo.

Chi à rimorsi non è contento; e rimorsi à, chi non adempie a' propri doveri, o chi manca di fare quello, che sa esser conveniente ch' ei faccia.

Non avrete rimorsi, quando procurerete di non far cosa per la quale abbiate a pentirvi, e quando non ommetterete di far cosaper l'ommissione di cui, abbiate una volta, o l'altra a pentiryi. Ff iij

### XII.

Non ever a pentirsi del tempo perduto.

Di niuna cosa l'uomo si pente più facilmente, che del tempo perduto.

In quel tempo, che perdete senza far nulla, ricordatevi, che vegetate, e che per conseguenza siete eguale alle piante.

Meglio è il vivere, che il vegetare.

Lo sbagliare, l'ingannarsi, il cader in errore, il non sapere, e l'esser ignorante è cosa turpe, e cattiva.

A tutto questo è soggetto chi inutilmente perde il suo tempo.

Sin tanto che acquistate cognizioni, e scienze, e vi fornite di massime pel buono regolamento di voi medesimo, voi non perdete tempo.

Non lo perdete nè pure quando vi divertite, purchè prendiate il divertimento per puro vostro sollievo, e non già per instituto, o per professione. Fra i divertimenti, e gli ornamenti ripomete pure le arti cavalleresche; ma sovvengavi, che questi son puri ornamenti, come la parrucca e 'l vestito, in cui sta la pulizia dell' uomo, ma non già l'uomo.

Acquistate adunque più cognizioni che mai

Il sapere non è mai troppo, e quel che rimane a sapersi è sempre molto di più, di quel che si sa.

Voi non sapete, qual cosa debba sapersi prima, e qual dopo.

Dovete per tanto fidarvi di quelli, che ne san più di voi, e di quelli a i quali siete in consegna.

Procurate primieramente di sapere, dove voi siete; cosa sia quella terra, che voi calcate; quel cielo, che vi cuopra; quel sole, e quegli astri, che vedete risplendere.

Procurate di conoscere cosa sia l'uomo, e cosa sia succeduto fra gli uomini.

Procurate indi di approfittare degli esempj, e de i fatti altrui, per regolare la vostracondotta. F f iv Quindi vi determinerate a pensare sopra voi stesso, a cosa abbiate a fare, dove vi trovate; e quindi seguirete quell' instituto, professsione, e applicazione, che più vi aggradirà.

Facendo così, non avrete a pentirvi del tempo perduto; ma anzi al contrario sarete contento d'averlo impiegato bene.

#### XIII.

# Non aver a pentirsi d'aver fatto.

Procurate di non avervi a pentire di aver fatto quello, che non dovevate fare.

Ogni uomo desidera di essere, non solo felice, ma fortunato.

La fortuna dell' uomo principalmente dipende dal credito, e concetto, che il mondo à formato di lui.

Il concetto si forma dalle buone, o cattive qualità d'animo, che uno à; dalle buone, o cattive azioni ch' ei fa; e dalla certezza, ch' ei non ne faccia di cattive, o dal dubbio, ch' ei non ne voglia, o non ne sap-

Chi fa delle buone azioni, non à mai occasione di pentirsi di se; chi le fa cattive, sicuramente si pente.

La ragione insegna, qual sia il buono, il cattivo, il male, il bene, il decoroso, il turpe, l'onesto, l'inonesto, il giusto, e l'ingiusto.

Ognuno può fare del male a se stesso, e ad altrui: ma chi fa o l'uno, o l'altro, facilmente si pente.

Chi pregiudica a se medesimo o nella salute, o nella roba, non opera da ragionevole; insegnandoci la ragione, che dobbiamo conservarci.

Considerate ora gli uomini tutti come voi

Niun diritto, secondo la legge di natura, avete voi sopra gli altri uomini, che non abbiano gli altri uomini sopra di voi.

I Principi stessi, come puri uomini, sono al livello degli altri, ed ugualmente a gli altri

figliuoli della natura; se non che per instituzione Divina, e per consenso degli uomini, è data a loro la suprema autorità della legge, e di provvedere al pubblico bene; indi per conseguenza la facoltà di punire i rei, e premiare i meritevoli.

Se così è, non è dunque giusto, che voi vi arroghiate un' autorità a danno altrui, che non avete, e che facciate a gli altri quello, che non vorreste, che fosse fatto a voi stesso.

L'avidità del premio, ed il timore del castigo può fare, o non fare ciò, che suggerisce la passione predominante: ma codeste sono le redini degli animi vili.

La ragione è la sola guida degli uomini, e questa ragione dee essere un risultato del buono, del bene, del decoroso, dell'onesto, del giusto, dell'amore della verità, dell' ordine, e dell'armonia.

Chi s'astiene dal non far male per ragione, dura sempre in tale sistema, sin tanto che dura l'uso della ragione medesima.

Chi s'astiene per paura, non s'astiene du-

revolmente; perchè la paura è facile a superarsi, quanto gli uomini son facili di lusingarsi, e di riscaldarsi.

Prima dunque di fare a chi si sia qualunque cosa, pensate,, se vi piacerebbe, che lo stesso venisse fatto a voi pure.

Vorreste voi, che uno facesse del male, o alla vostra persona, o all'onore vostro, o alla vostra casa, o a qualunque altra cosa vostra, attaccata a voi, o dipendente da voi, in qualunque forma questo male si facesse? No certamente. Dunque non dovete farlo ad altrui.

Molto meno dovete farlo a chi vi a fatto del bene.

Pecchereste contro la gratitudine.

E' in odio degli uomini, ed è punito della stessa vita chi in contraccambio di roba buona dà della falsa moneta.

Pensate ora, cosa possa esser di quegli, che in contraccambio di bene, dà il male.

Non può nè pure recarsi male ad altrui per mile proprio, sia interesse, sia compiacenza. · L'onestà consiste nel non profittatsi cost danno altrui.

Qual diritto avete voi sopra la roba, e sopra le persone altrui?

Non è mai utile onesto quello, che si fa a danno degli altri.

Nè mai è onesta compiacenza quella, che in qualche parte offende, e danneggia le altrui persone, sia nel corpo, sia nella roba, sia nell' onore, o in qualunque modo egli siasi.

Prima di procurar qualche utile a voi, o di soddisfare alla compiacenza vostra sia per riguardo vostro, o d'altrui; pensate, se in niuna minima parte possa provenire danno a chi si sia, e questo succedendo, astenetevi dal farlo, e conchiudete, che non è mai onesto colui, che procura a se un utile, o una compiacenza, che non sia onesta.

Una tal massima der in voi essere fitta e scolpita nell'animo; quando però non si trattasse della necessaria salvezza della propria vita, delle proprie sessanze, e del proprio onore.

Dico necessaria, perchè se non è veramente tale, l'uomo è in debito di seguir la legge del non far male ad altrui, e questa non cede, se non che alla legge sola della natura.

Gli stessi riflessi debbonsi avere, allorche si trattasse del far del bene, o compiacere altrui col danno del terzo, senza ragione.

Questo è il fondamento della giustizia distributiva.

Se si vuol far del bene, si saceia col proprio, ma non con quello degli altri.

Com' è inonesto chi compisce se, o altri, offendendo un terzo, così è ugualmente inonesto chi offende il pubblico.

Offendere il pubblico vuol dire il far cosa contraria alle idee ricevute dal consenso degli uomini.

Non vi singularizzate adunque, se non che nelle virtù, nelle cognizioni delle cose, e nelle azioni virtuose; e questo ancora fatelo, come, e quando conviene.

Ma prima di operare, ordinariamente si pensa: Rare volte si opera bene pensando male.

Dunque l'onesta deve cominciar dal pen-

Vergognatevi di pensare, e di fare essendo solo, ciò che vi vergognereste di fare in faccia di vostro padre, e de' vostri diretrori, e del mondo tutto.

Nel pensare, e nell'operare onestamente col solo testimonio di se stesso, consiste l'onore.

Nell' operare onestamente per rispetto a gli altri, consiste la riputazione.

Non confondete l'una cosa con l'altra, nè, come spesso avviene, vi caglia più della riputazione che dell'onore.

Facile è per tale strada cadere nell' impostura.

Pensando bene, facilmente oprerete anco bene.

Così non avrete luogo a pentirvi d'aver fatto quello, che non dovevate fare.

Altrimenti sarete infelice in voi stesso, e sarete sfortunato per riguardo a gli uomini, i quali giudicano dalle azioni il merito, o demerito delle persone.

#### XIV.

Non aver a pentirsi di aver detto.

Procurate di non avervi a pentire d'aver detto ciò, che non dovevate dire.

Niuna cosa in questo mondo è più apprezzata della verità, e niuna cosa tra gli uomini è più necessaria di essa.

Quando preme di saper qualche cosa, e soddisfare qualche curiosità, chi è, che non gusti, quanto grande sia il piacere della verità, e quanto sensibile il dispiacere d'essere stato ingannato?

Niuno è sopra la terra, che non ricerchi la verità.

Nella verità sta il primo fondamento dell'

Chi dunque primieramente dice cosa contraria alla verità, cioè chi dice falsità, o bugia, offende l'onestà, e fa tra gli uomini figura indegna di uomo.

Bugia, e inganno vanno del pari.

Van pur del pari l'inganno, e il tradimento.

Il traditore, l'inginnatore, e il bugiardo, o mentitore sono simili in quanto offendono l'altrui credenza, facendo credere una cosa in vece d'un'altra.

Tradire la verità, è uno de i maggiori delitti, che possa farsi nella società.

Tutti i delitti contro la società sono gravi, ma tutti son palesi, fuori che questo.

Dunque è il più dannoso, e il più inonesto di tutti.

Chi è capace di mentire, è indegno d'essere uomo, perchè il principal instituto dell' uomo è quello di cercar la verità.

Ma non è per questo, che dobbiate dire tutto quel, che sapete.

Altro è il dire il vero, altro è il dire tutto ciò, che si sa.

Quel, che si dice, sia vero; ma non tutto il vero si dica.

Un racconto, per esempio, benchè vero, ma che offender possa l'onestà, e la decenza delle persone, che ascoltano, è sempre inoinonesto, e indecente, e come tale non dee farsi.

Ugualmente inonesto sarebbe, se offendesse in qual si sia minima parte chi che siasi; quando però non si trattasse di un maggiore, e considerabile male, tacendo.

Mala cosa è pure il parlare troppo.

Il ciarhere, e il loquace, se non sono inonesti, sono almeno incomodi, e molesti.

Ciarliere è quegli, che prolunga oltre il dovere, e inutilmente i racconti; che si ferma in considerazioni e riflessi lunghi, e smoderati; e che vuole interessare in picciole cose l'attenzione delle persone.

Loquace è quegli, che vuole entrare in tutti i discorsi; che vuol parlare di tutto, senza saper cosa si dica; e che in mezzo a un falso ornamento, e fluidità di parole, crede di meritarsi il concetto di eloquente, e di dotto; nel tempo che da' sapienti, e da i saggi è consideraso loquace, ignorante, imprudente.

Regola generale è di procurare più di parlar bene, che di parlar molto.

Tomo XVIII.

Uno sciocco, che sa a tempo tacere, è più prudente, e più stimabile ancora di un dorto, che parli fuori di tempo.

Pensateci prima di dire, e sia la ragione, e non il senso, quello che apra la vostra bocca.

Pensate dunque ciò che dite, a chi dite, é perchè dite; così la ragione, e l'onestà saranno le custodi della vostra lingua.

Per conseguenza voi così non sarete imprudente, e non avrete a pentitvì di aver detto ciò, che non dovevate dire.

# X V.

Non aver a pentirsi d'aver dato.

Procurate in oltre di non avervi a pentire d'aver dato quello, che non dovevate dare.

Non si dà, se non quello, di cui si può legittimamente disporre.

E di quello, che s'è dato, s'è perduto il diritto, avendolo trasferito a quello, a cui s'è dato.

Si dà un tal diritto in due forme; quando si promette, e quando si trasferisce.

La promessa esiste nelle fede di chi pro-

Il dar la parola, o il promettere, è un impegno della propria fede.

Dunque non può mancarsi alla parola data senza un mancamento di fede.

Nella fede tra gli uomini, sta appoggiata tutta la civil società.

Per conseguenza si dee mantenere.

Si mantiene la fede data, quando però non vi sia stato inganno, e quando nel data la, uno siasi ritrovato libero, e in piena autorità di mantenere ciò, che à promesso.

Prima di prometter adunque pensate primieramente, se quello, che promettete, potette mantenere; se nella prometsa vi possa essere stato inganno; e pensate ancora, quante conseguenze ne possano derivare.

Del danno altrui, voi ingiustamente non potete disporre.

Non potete adunque, per esempio, promet-

tere di far cosa in pregiudizio di un terzo con ingiustizia.

Il fare del bene ad altrui, è cosa buona, e si chiama liberalità, e grandezza d'animo, quando però giustamente, e meritamente si fa un tal bene.

Dare meritamente, vuol dire dare a chi lo merita.

Dare giustamente si dice, allorchè si dà con giustizia, senza recare infinito danno a se stesso, senza toglierlo a chi ne avesse maggior ragione, o a chi s'avesse maggior debito di darlo.

Togliere il bene a' figliuoli, a' parenti pet darlo ad estranei, è un' ingiustizia.

La legge di natura è la prima, che dobbiamo osservare.

Niuno dovrebbe aver facoltà di disporte contro ad una tal legge.

Tanto è il privare uno della roba ch' ei già per diritto di natura possiede, quinto il fare in modo, ch' egli non avendo commesso colpa nessuna, non possa giugnere a possedecla.

Le private facoltà per diritto di natura, passano di uno in altro, secondo le leggi reciproche del sangue; e quando non vi sia più chi per dette leggi possa aspirarvi, diventano per lo stesso diritto di natura, esse facoltà, proprie di quella società, o governo, in cui esistono; quando però non vi siano o convenzioni, o leggi in contrario.

Chi ciecamente dà, rare volte incontra gratitudine; ma bensì frequentemente fa del male o a se, o ad altrui.

Il dar senza proposito è da imprudente.

Il dare per interesse, per lo più è da avari.

Il dare molto, riguardo alle proprie forze, per vanità, è da stolti.

Sicchè prima di dare pensate cos' è quello che date, chi è quegli, a cui date, e per qual ragione date; così non avrete a pentirvi.

## XVI.

Non aver a pentirsi d'aver creduto.

Procurate di non avervi a pentire di aver creduto quello, che non dovevate credere.

Gg iij

Non merita il carattere di ragionevole quegli, che opera senza ragione; e così pure convien dire di quello, che crede tutto ciò, che gli vien detto senza ragione.

Credasi primieramente, che il mondo è pieno di gente, la quale rare volte sa quello, che si dice.

Che il popolo crede più al senso, che alla ragione.

Che niuna cosa è più fallace del senso.

Che gli uomini facilmente s'ingannano.

Che la passione fa che non si conosca la verità.

Che questa verità è da pochi conosciuta.

Che pochi anno l'idea chiara, e distinta del giusto, dell'onesto, del vero.

Che molti si dilettano d'ingannare.

Non credete a gli sciocchi, non credete a' maligni; non credete a quelli, che fanno del male, e vi consigliano a farlo.

Chi non opera bene, difficilmente può esser creduto, che consigli il bene.

Il male è sempre male; ne l'autorità, nè

gli esempi possona fare, ch' esso non sie tale.

Sempre avanza tempo , per prestare credenza.

E' meglio creder bene, che creder molto.

Credete di potervi ingannare, quando manca la ragione per credere.

Credete a quelli, che anno cura di voi, che non vogliono ingannarvi, e che vi daranno ragione di quanto v'insegnano.

Così non avrete occasione di pentirvi d'aver creduto quello, che non dovevate credere.

## XVII.

Non aver a pentirst d'aver chiesto.

Procurate di non avervi a pentire d'aver chiesto ciò, che non dovevate chiedere.

Nel chiedere, per lo più, si seconda la propria soddisfazione, e questa ordinariamente deriva, o dalla curiosità, o dal proprio interesse.

La curiosità è, o vana, o necessaria, o utile, o indifferente.

Cg iv

Dicesi che la donna è curiosa, perchè essendo di natura assai più leggiera dell' uomo, ricerca di sapere indistintamente le minute cose, e particolarmente le vane.

Vana curiosità è quella, che versa sopra argomento affetto inutile, e nulla interessante noi stessi, e che soddisfatta, non può mai darsi il caso, che possa giovare ad alcuno.

Il ricercare, e l'interrogare di scioccherie, e d'inezie con premura, e avidità, non può essere, che da stolto, e da sciocco. Guardatevi dall'apparire tale in faccia di chi che sia-

Curiosità necessaria è quella, che legittimamente interessa noi stessi, cioè, o per la conservazione della vita, o della roba, o della fama, ec.

Se fate un viaggio, è necessario, che cerchiate, se per quella tal via siete sicuro.

Se taluno vuol condurvi in qualche incognito luogo, è giusto, che v'informiate, dove siete condotto.

Se finalmente penetraste, che vi si facessero delle trame contro, è dovere vostro il ricercane ogni più minuta circostanza, ec.

Utile curiosità è quella, 'che cade sopra cose utili.

E siccome il cercar l'utile onesto è sempre buono, così la curiosità utile è sempre buona, purchè sia anche onesta.

Curiosità nelle scienze, nelle arti, nella storia, e in tutto ciò, che possa ornare lo spirito, è ottima.

Guardate però, che sia a tempo, che sia moderata, e procurate di soddisfarla, come, e quando conviene.

Non tutti i luoghi, nè tutti i tempi sono opportuni per ricercare le cose buone.

Tanto si apparisce sciocchi con una interrogazione sciocca fatta a persone di gran portata, sia per dignità, sia per dottrina; quanto con una interrogazione di sublimi cose fatta fuori di tempo.

Fra i dotti, e fra i saggi, voi non ricercherete delle mode, e delle inezie, senza taccia di sciocco: ma sovvengavi, che la stessa taccia pur avrete, se in mezzo a donper esempio, de' problemi di matematica, e degli arcani della natura.

Il ricercare, e il mostrare curiosità, porta seco un gran pericolo d'apparire, o sciocchi, o temerari, o imprudenti, o vani curiosi, secondo i tempi, i luoghi, e le persone, con le quali parlate.

Tutte le cose anno il suo tempo.

Finalmente curiosità indifferente è quella, che non è affatto vana, che à la probabilità di esser in qualche parte, utile, e che non offende alcuno.

Il sapere le cose indifferenti è alle volte bene.

Ma sempre è male il cercare di saperle con ansietà, e con efficacia.

Ora riflettendo intorno al chiedere soddisfazione, per riguardo al proprio interesse, pare che debba intendersi il chiedere, o per giustizia, o per grazia, o per vanità, o per capriccio.

Il chiedere per giustizia, giusta cosa è. La

restituzione della roba prestata ad altrui, l'anzianità dovuta de' posti, e delle cariche ec., il chiedere ciò, che giustamente è dovuto, son ragioni sufficienti per chiedere.

Per riguardo però al modo, e al tempo,. può con tutto questo, formarsi una ragione non onesta per chiedere.

Se chiedendo il suo, si mostra nel modo di chiedere, ingratitudine, o poca onestà, s'offusca la ragione di chiedere: onde chiedendo giustizia, si demerita alle volte ogni grazia.

Il chiedere poi una qualche grazia o piacere, è naturale: ma si chiede questa o a' superiori, o a gli inferiori, o a gli eguali.

Quando manca ogni probabilità per ottenerla, è temerità il chiedere una qualche grazia a' superiori.

Chi chiede una grazia con imprudenza, acquista per lo più una disgrazia per giustizia.

Chieder poi grazia a gl' inferiori, è viltà.

Il chieder de' piaceri, è alle volte neces-

Ma l'ottenerli è lo stesso, che acquistare un debito.

Chi fa piaceri senza obbligazione di farli, impone in chi li riceve un debito di corrispondenza, e di gratitudine.

E cotesto debito bisogna soddisfarlo, o non farlo. Il debito è corrispondente alla grazia, o al piacere ricevuto, o al modo, ed alla persona, che lo fa.

Il soddisfarlo, è dovuto; ma bisogna soddisfarlo con prudenza.

Non con tutti si dee soddisfarlo ugualmente.

Co' superiori va corrisposto in una forma; cogli inferiori in un' altra, e cogli uguali in un' altra.

Le varie circostanze, e i varj modi di corrispondenza, s'apparano coll' esperienza, e coll' uso.

Il chieder poscia per vanità, è una debolezza, ed una viltà d'animo.

E il chiedere per capriccio, è sciocchezza, o malvagità.

Sotto il capriccio, e la vanità cade il chiedere ciò, che non conviene, che ridonda in danno altrui, e che per conseguenza non è, nè giusto, nè onesto.

Trattenetevi adunque dal chiedere il più che potete, e non vi tradisca il cieco desiderio di sapere, o d'aver alcuna cosa fuori di proposito, per non avervi a pentire.

#### XVIII.

Non aver a pentirsi d'aver ricevuto.

Se facile è il pentirsi d'aver chiesto, molto più facile è il pentirsi d'aver ricevuto ciò, che non si dovea ricevere.

Chi dà ad altrui qualche cosa, o dà il proprio, o dà quello degli altri.

Niuno si spropria del suo senza una qualche ragione.

Pochissimi sono quelli, che ciò fanno per cordialità, per amicizia, e per ispirito di società; cioè a dire di polizia: infiniti al contrario ciò fanno per interesse, o per secondo nascosto fine.

suo, e che si chiama violenza, rappresaglia, furto, o rapina.

Piace il ricevere, perchè si soddisfa con ciò il natural desiderio di sempre avere, e perchè si solletica l'amor proprio, che inspira a godere degli omaggi, e delle distinzioni delle persone, che confluiscono alla soddisfazione de' propri comodi, e de' piaceri.

Ma tutti gli uomini sono simili nelle passioni, e ad ognuno piacerebbe lo stesso, compresi quegli stessi, che danno.

Sicchè pochi danno senza speranza di ricevere, come niun semina senza raccogliere.

#### XIX.

Non aver a pentirsi di essersi adirato di tutto quello, che viene fatto.

Quell'amor proprio, che sa inclinare a compiacersi di ricevere ciò, che uno si merita, sa pure, che egli s'accenda di collera, allorchè non ottiene ciò, che crede di meritare.

Il risentirsi internamente è un' affezione dell' animo risultante dalla macchina modificata più in una, che in altra guisa, onde sia più, sia meno l'interno risentimento, o sensazione non può impedirsi.

Ma il dimostrarlo, come dipendente dall'abito, e dal costume, con l'uso della rifles. sione, può benissimo correggersi, e mode-rarsi.

Guardatevi per tanto dal non avervi a pentire d'aver dimostrato la collera, quando dovevate reprimerla.

Uno s'adira, perchè crede d'esser offeso. Cosesta offesa è, o reale, o immaginaria.

Se è reale, cioè a dire vera, inescusabile, e pon meritata; è, o secreta, o palese.

Giusto è in tal caso, se uno s'adira; ma se l'offesa è secreta, mostrandone pubblico zincrescimento, si fa palese.

Ora è da vedersi de i due mali, quale abbia a prendersi.

Chi offende qualcheduno, mostra per esso un disprezzo. L'amor proprio sa, che ognu-Tomo XVIII. Hh no procuri, e goda d'esser onorato: E la prudenza insegna a dimostrar sempre di meritar degli onori.

Chi pubblica adunque un' offesa secreta col risentirsene, pubblica d'essere stato disprezzato, e in una tal confessione mostra la debolezza di non avere, nè quella prudenza, che ognuno dee avere di far credere d'esser onorato da tutti, nè quella virtuosa vanità, che deesi conservare di dimostrare almeno di esser degno d'onori, e non di disprezzi.

Se l'offesa poscia è palese; è da vedersi, se il risarcimento di essa, debba farsi per mezzo della soddisfazione di un'ardente passione, che instantemente determina a rioffendere chi offende; o pure con tutti quei mezzi, che possono risultare dalla moderazione, dalla prudenza, e dalla viriù.

Se vi offende un bambino, un animale, un pazzo, voi non vi risentirete mai a segno di chiederne soddisfazione, perchè da chi non è interamente ragionevole, non si des chieder ragione dell' operato. E non vedete voi, chiedendo ragione, she fate all' inimico l'onore di crederlo ragionevole? E credendolo tale, dimostrate, che egli abbia anche avuto qualche sorta di ragione d'offendervi; e nel tempo stesso fate una tacita confessione, che voi potevate in qualche forma meritare un disprezzo.

Il secondare l'impeto della passione, non è mai cosa da ragionevole.

E il mostrar se stesso irragionevole perfar onore di creder ragionevole chi fa un' offesa, è sempre cosa da stolti.

Se l'offesa poi è immaginaria; bisogna esser peggio che stolti per adirarsene, e per risentirsene.

Non è per questo, che l'uomo abbia ad essere insensibile.

Primieramente bisogna procurare di non meritarsi piuna offesa.

In secondo luogo bisogna prevenire, e assolutamente declinare da i pericoli d'esser offeso.

E poi succedendo, il che è quasi impos-Hh ij sibile, l'offesa; bisogna reprimerla senza aggravarla maggiormente, che vuol dire da ragionevole, e non da sfrenato animale.

L'adirarsi poi palesamente co' suoi superiori, è un autenticare con la propria imprudenza, e con l'inutilità del risentimento, l'ingiustizia, o il disprezzo, che si pretende d'aver ricevuto.

E l'adirarsi cogl' inferiori, e soggetti, è il far ad essi l'onore di crederli capaci d'offendervi, e di farvi cadere nella debolezza della passione.

Chi può punire un' offesa fatta a se, dee mostrare di punire con ragione, e non con passione; altrimenti perde il merito d'operare con giustizia.

La collera in somma non è buona, nè per se, nè per gli altri.

Non per se, perchè sin che bolle cotesta passione, non si conosce ciò, che si sa, e per conseguenza non si opera rettamente nè pel proprio interesse, nè pel proprio onore.

Non per gli altri, perchè vedendovi in

collera, vi conoscono fuor di voi stesso, e quindi ne nasce, che parte ride delle cose, che fate, e dite fuori di voi; parte vi fugge come persona pericolosa, e irragionevole: e tutti poi insieme vi odiano, e vi disprezzano.

Non bisogna finalmente confondere la collera con lo sdegno.

Imperciocchè lo sdegno proviene da un interno sentimento di disgusto, che si soffre, allorchè si vede fatta una cosa non giusta, non retta, non buona, non secondo il dovere ec.

Sicchè la collera proviene da una passione, e lo sdegno da un principio di virtù.

Guardatevi però, che lo sdegno, com' è facilissimo, non si tramuti nella collera, e non cada in imprudenza, e in rusticità, perchè allora diventa una mala cosa.

Chi non sente lo sdegno, non à senso di virtù, ma chi non sa moderarlo, è imprudente.

#### XX.

# Non aver a pentirsi d'avet soddisfatto a' propri desideri.

Bella cosa par, che sarebbe il poter soddisfare a' propri desideri.

Pur facile è il pentirsi, soddisfacendosi in tutto quello, che si desidera.

Intemperante è la natura dell' uomo, e per conseguenza inesausti sono i suoi appetiti, ed i suoi desider;

Tutti gli uomini anno de i desiderj, ma i soli saggi sanno moderarli in proporzione delle circostanze.

Non v'è uomo, per esempio, che non desidererebbe di tripudiare, e solazzarsi in cibi, in vini, in allegre compagnie, in geniali trattenimenti ec.; ma la ragione, e la esperienza insegnano, che in tal guisa uno s'abbrevia la vita, e rovina le sue sostanze.

Non c'è uomo, per esempio, che nor desidererebbe d'aver la roba del suo vicino.

di ingrandire il suo patrimonio; ma la ragione, e l'esperienza, mostrano i pericoli, a' quali s'andrebbe incontro pigliando la roba altrui, per riguardo alle leggi dell' onestà, e della società.

Per riguardo a gli onori, alle dignità, ed all'autorità, infinita e corrispondente è l'umana intemperanza; ma la soddisfazione di ciò infiniti incomodi, e pericoli seco porta.

Sicche soddisfacendo tutti i desiderj, a' quali è l'uomo soggetto, si arrischia la perdita della roba, del credito, della libertà, e della vita.

#### XXI.

Non aver a pentitsi d'aver desiderato.

Meglio è adunque raffrensre i desider dell' intemperante natura, che invita a tutto ciò, che si vede, si sente, s'intende, e si pensa.

Sintanto, che l'uomo desidera, non potrà giammai chiamarsi contento, e chi non è contento, non è felice.

Hh iv

## 498 PARTE

Lo studio primo della felicità è dunque suello di moderare i propri desideri.

Desiderate ciò, che è onesto, ciò, che è onestamente utile, e decoroso, e ciò, che probabilmente di bene potete otteuere.

Non desiderate roba, che sia d'altrui, o in qualsiasi forma ad altrui appartenga, o che ottenendola, voi offendiate l'onestà, e la giustizia.

Quel, che non si può onestamente, e legittimamente ottenere, non si dee nè pure desiderare.

Pensate adunque più a moderare, che a soddisfare a' vostri desiderj, ed allora potete dire di aver posta la base alla vostra felicità.

#### XXII.

#### Conclusione.

Sicche per rendervi contento di voi medesimo, dovete in primo luogo procurare di non avervi a pentire d'aver fatto quello, che non dovevate fare. Perciò dovete imprimervi nell'animo le seguenti massime, intorno alle quali abbiamo parlato.

- I. Non perdete il tempo, che avete.
- II. Non fate tutto quello, che potete.
- III. Non dite tutto quello, che sapete.
- IV. Non date tutto quello, che avete.
- V. Non credete tutto quello, che udite.
- VI. Non chiedete tutto quello, che bra-
- VII. Non ricevete tutto quello, che vi vien dato.
- VIII. Non vi adirate per tutto quello, che vi vien fatto.
- IX. Non vi soddisfate in tutto quello, che desiderate.
- X. Non desiderate tutto quello, che vedete, o pensate.

Fine della Prima Parte.

## O-EM-Marina Marina Mari

## PARTE SECONDA

CHE COMPRENDE IL FARE.

I.

## Nécessità del far bene.

ON basta il non far cosa per cui s'abbia a pentirsi: ma bisogna ancora far tutto ciò, che se non si facesse, s'avrebbe certamente a pentirsi:

Non basta il non far male, bisogna fare del bene 2012?

La prima parte risguarda la correzione de i difetti della mal inclinata natura, e la seconda risguarda le operazioni, gli offici, le virtù, e i beni della natura medesima.

La scienza del non far male, fa, che voi non siate una bestia abbandonata all'arbitrio delle passioni: ma la scienza del far bene, fa, che voi siate, quale dovete essere come tiomo, come cristiano, e come cavaliere; per riguardo a Dio, per riguardo alla famiglia, e per riguardo alla società.

Quest' è la strada di farvi contento di voi medesimo, e di far, che il mondo sia contento di voi, che è la base dell' umana fe-licità.

#### II.

## Della Temperanza, e Continenza.

Se male è il secondar quelle passioni, alle quali l'uomo va soggetto; il primo studio, che dee farsi, sarà dunque quello di correggerle, e moderarle.

La correzione di quelle passioni, che portano col danno del proprio individuo alla soddisfazione materiale del senso, come del mangiare, del bere ec., si chiama temperanza.

Li Sicchè per conservare voi stesso, che è il vostro primo dovere, siate temperante.

Chi è temperante, mostra d'essere ragio-

Chi sa governare se stesso, mostra di sa-

pere anche, come, debbano essere regolati gli altri.

Conosce quindi i difetti, e i vizj degli uomini, il che è necessario da sapersi prima d'ogni altra cosa, allora che si comincia a far uso della società.

Siccome però l'uomo può pregiudizio recar a se stesso in varj altri modi, oltre l'intemperanza del mangiare, e del bere, così alla contraria virtù, che diciam temperanza, più ampli confini dobbiamo dare.

Molti sono i piaceri dell' uomo, i quali violentemente soddisfatti pregiudicano, e recano danno, come il troppo sollazzarsi, giuocare ec.

Quindi anche in tal caso conviene usar temperanza.

E perchè prima del conseguimento de i piaceri, nascono per lo più i desiderj, così la temperanza dee cominciare in questi, e finire in quelli.

Cotesta temperanza de' desiderj si chiama continenza.

Chi è continente ne' desiderj, e temperante nelle azioni, è sicuro di ritrovarsi contento, e di divenire anco facilmente felice: ma chi non è tale, è sicuro al contrario di non esser mai nè contento, nè felice.

## / III.

## Della Fortezza.

Chi è temperante ne' beni, diviene facilmente anche forte nei mali.

La forcezza d'animo ne' mali, opera in noi come la temperanza ne' piaceri.

Chi conosce l'estensione de i mali, non si rattrista più di quello, che dee; ma à l'industria di prender conforto in que' beni, che rimangono: in una parola, chi i mali grandi sa render piccioli, e sa, occorrendo, i piccioli beni come render grandi, si chiama d'animo forte.

Lo stesso dee accader ne' pericoli.

Chi teme più di quello, che deve, è timido, pusillanime, vile; e chi sprezza i pesicoli più di quel, che conviene, si chiama semerario, ardito, imprudente.

Chi conosce i pericoli, e sa, se vi è rimedio, trovarlo; e se non vi è, non si rattrista più del dovere, nè si perde d'animo; quegli è d'animo forte.

Il conoscer i mali, e i pericoli, e il soffrirli con intrepidezza, è da forte: ma il prevenirli, è da saggio.

Il primo studio è di prevenirli, nè fidarsi di se più del dovere, salve però le leggi dell'onestà, e dell'onore.

Il sostenere facilmente i mali, e i pericoli, si chiania fortezza, ma il sostenerli con
difficoltà, e con pena, si chiama colleranza.

#### IV.

## Dell' Onestà.

Niuna virtù però è giammai utile, nè merita il nome di virtù, se non è accompaguata da uno spirito d'onestà.

L'onestà è la semente di tutte le virtù,

e la base della società, e per conseguenza è più facile a intendersi, che a definirsi.

Pure può dirsi, che l'onestà dipende da quattro principj.

- I. Dalla cognizione, e premura della verità.
- II. Dalla cura di dare a ciascuno ciò, che gli si spetta, e dal mantenimento della data fede, cioè dalla giustizia.
  - III. Dalla premura di far del bene ad altrui.
- IV. Dall' ordine, e dalla forma di ciò, che si fa, e di ciò, che si dice, cioè da i riguardi della società.

Un uomo, che abbia novanta gradi d'onestà, e dieci di sapere, è più stimabile, e ancora più degno di chi ne avesse novanta di sapere, e dieci soli d'onestà.

Chi non è enesto, non è nè giusto, nè benefico, nè veridico, nè sociabile; ma ingiusto, malfattore, mentitore, insociabile.

Sicche l'onestà è un risultato della giustizia, della beneficenza, della verità, e de' giusti, e dovuti riguardi della società.

#### . . V.

## Della Giustizia.

Per essere adunque onesto, conviene in primo luogo esser giusto.

Esser giusto, vuol dire esser disposto di dare altrui ciò, che gli si spetta.

Dar premio, o pena in proporzione del merito delle persone, si chiama giustizia distributiva.

Dar ad altri qualche cosa secondo il convenuto, la parola data, o secondo il concambio, si chiama giustizia commutativa.

Chi determinatamente dà meno di quel, che dee, e conesce doversi ad altrui, o è ingiusto, o è ingannatore.

Per conseguenza, chi toglie ad altrui, o non rende quanto deve; non opera con onestà.

Meno ancora chi tenta di pregiudicare senza ragione, o pregiudica all' interesse, o alla fama, o all' onore altrui.

Niuna

Niuna cosa è lecita, quando non sia anco onesta, e l'onestà comincia dalla giustizia.

#### VI.

## Della beneficenza, e liberalità:

Ma non basta dare ad altrui ciò, che gli si deve, bisogna ancora alle volte dare per volontà propria, e per bontà d'animo, procurando di far de' piaceri, d'interessarsi per l'altrui bene, e per l'altrui felicità: e questo si chiama beneficenza.

Benefico è quegli, che fa del bene ad altrui senza altro fine, che di far bene.

Il procurar del bene a gli amici, a' bisognosi, a gli afflitti, è cosa degna d'animo ben fatto, e compassionevole; e serve di mezzo, onde un uomo si leghi all' altro in amicizia, o in dipendenza.

Liberale poscia è quegli, che dona del suo. Ma perchè la liberalità possa appellarsi virtà, bisogna che il bene sia fatto con moderazione, e con ragione.

Tomo XVIII.

Donare con moderazione, vuol dire dare senza conseguenza di danno grave, proprio, o della famiglia.

Dopare con ragione, vuol dire far dono a chi merita, ed è degno d'esser ajutato, a chi si merita fede, a chi non se ne abusa in danno nostro, o d'altrui; e farlo a tempo, e con buona grazia; in modo che non apparisca, nè superiorità, nè ambizione, e molto meno interesse.

Chi dona con superiorità, fa ingiuria a quegli a cui dona, e in vece di gratitudina ziscuote odio, e dispetto.

Chi dona per ambizione, ordinariamente divien ridicolo.

Chi dona per interesse, non usa liberalità, ma fa mercatura ne' doni.

Non basta il far del bene, bisogna saperlo fare.

#### VII.

## Della Verità.

Come la onestà dipende dalla giustizia, e

dalla beneficenza, e liberalità; così non va nè pure disgiunta dalla verità.

La bellezza, e necessità nella vita-sociabile, della verità, si conosce dal suo opposto, cioè dalla bagia.

La bugia non s'accorda mai, nè con la giustizia, nè con la beneficenza.

E vero, che il bugiardo può alle voltes esser anco giusto, e benefico, ma nell'atto, che dice bugia, e tradisce la verità, none può mai assolutamente esser giusto, nè può far un bene assoluto.

Il principale oggetto dell' nomo è la verità; Chi la tradisce, non è degno, nè di viver tra gli nomini, nè d'esser considerato un nomo; e chi non ne sente orrore, non à senso d'onestà.

Dietro la bugia vanno la finzione, la simulazione, l'assentazione, o adulazione viziosa. Il perchè nè il finto, nè l'adulatore, saranno mai onesti, perchè o nascondono la verità, o ingannano; o fanno credere una cosa per l'altra, contraria all' interno loro medesimo sentimento.

#### VIII.

## Della relazione verso la Società.

L'esser giusto, liberale, e veridico, è cosz all'uomo necessaria, e importante, ma nè pur questo basta per meritarsi il prezioso titolo d'onesto.

Bisogna rispettare quella società, in cui uno si trova, e soddisfare a i doveri, che dalla società istessa vengono imposti.

Voi vedete una quantità d'uomini, e di donne popolar regni, provincie, città. Osservate ora la diversità degli impieghi, e delle condizioni di detti uomini. Osservate il legame, onde sono tutti uniti, e legati insieme, benchè pajano tanto l'uno dall'altro distanti, e divisi. Chi lavora con le proprie braccia la terra, chi scava miniere, chi travaglia ne' metalli, chi vive coll'industria propria, chi con l'arte diretta alle cose necessarie della vita, chi con quella, che puramente serve el lusso, ed a i maggiori comodi; chi vive

del giro de' propri danari, chi del frutto de' beni, chi della propria virtù, chi per beneficenza del pubblico, chi del sovrano.

Dal misero villano innalzatevi sino al trono del Re, ed esaminate la gran catena, onde tutti gli uomini si sostengono vicendevolmente, e si legano.

La buona, o rea condizione de i popolí forma a vicenda, o la grandezza, e felicità, o la miseria, e infelicità de' sovrani; e dal buono, o cattivo sovrano dipende la felicità, o miseria de' popoli. Una porzione delle rendite di questi, passa, col nome di tributo, in mano di quelli; e poi questa istessa porzione da essi si rifonde nel popolo, e si chiama premio, e beneficenza.

Mancando una delle parti della società, la società non esisterebbe più. Se non si lavorassero le terre, esse non produrebbono, e gli uomini non potrebbono esistere. Se tra questi uomini non vi fossero quelli, che vegliassero alla difesa di tutti, sarebbe essa società esposta a gl'insulti de i più forti, e

de i più potenti. Tanto son necessari adunque quelli, cho lavorano le terre, e che si dicono agricoltori, quanto quegli altri, che anno le armi pronte per disenderci, e si appellan soldati.

La ragione del più forte prevalerebbe pure sopra il più debole anco nell' interno della società, se non vi fossero le leggi, e di più i custodi d'esse leggi con la potenza in mano per farle eseguire.

Son dunque e gli agricoltori, e i soldati, e i ministri della giustizia ugualmente necesi sari per la società.

Ma siccome per tutti quelli, che travagliano al solo oggetto del bene pubblico,
son necessari de' premi, così pure è necessario, che ognuno contribuisca il tributo. E
perchè quanto maggiori sono le ricchezze,
tant' è più facile l'esercizio delle leggi, e
della difesa; così necessario è, che nella società vi sieno quelli, che procurino d'accrescere anco le ricchezze per mezzo dell' industria, e questi si chiamano artigiani, e
spercatanti.

· Sicchè una parte della società sostenta l'altra, ed ogni uomo è a parte de i beni di essa.

Se dunque l'uomo è a parte de i beni, e de' vantaggi della società, è in debito altresì di procurare di meritarseli.

Dee per tanto soddisfare a i riguardi dovuti alla società stessa, e dee cooperare, per quanto può, al bene comune, soddisfacendo a i doveri, che gli si spettano in proporzione della situazione, in cui si ritrova.

Lasciamo andar tutte le altre condiziona degli uomini, e ponetevi a considerare, quali sieno i vostri doveri nella situazione, in cui siete.

Se l'esser onesto deriva dall'esser giusto, benefico, veridico, e sociabile, cioè rispettoso de i riguardi della società, e pronto alla soddisfazione de' propri doveri, voi essendo figlio di famiglia, e per conseguenza dipendente da chi vi à dato la vita, ve l'à custodita, coltivata, credete voi che il primo vostro dovere non sia quello d'esser primieramente onesto in casa vostra?

Rade volte è onesto in casa altrui, quez gli, che non è sempre onesto in casa propria.

Se per tanto i vostri genitori dispongono il meglio, che possono dell' educazione vostra, voi non sareste certamente onesto, se non tentaste ogni mezzo, onde non sol compiacergli, ma meritare altresì la loro affezione verso di voi.

Secondare, e compiacere, vuol dire procurare di vero animo, e di risoluta volontà di fare il proprio dovere, obbedendo alle direzioni, che vi vengono date.

Dicesi finalmente di vero animo, e di risoluta volontà, perchè facendolo per la forza, sia per timore, sia per non poter fare di meno, non si chiamerebbe virtù, nè sarebbe più vera onestà.

Gli animali si riducono con la forza al loro dovere, gli uomini debbono esser dalla ragione condotti.

#### IX.

# De i doveri verso la Società, dell'ubbidienza

Se voi intendete, in che principalmente consista l'essere onesto, intenderete altresì, come dovete comportarvi nella società, in cui siete, e nel mondo, in cui vi trovate.

Obbedienza, e rispetto sono i due principali fondamenti del viver sociabile.

Si obbedisce a chi può, e dee comandare:

Ha diritto primieramente di comandarvi quegli, a cui avete debito di ciecamente sottomettervi; e tale per legge di natura è il Creatore del tutto, e tale è pure il genitore.

Ma perchè, oltre alle leggi di natura, ognuno è soggetto pure a quelle di società, così vuolsi avvertire, esser di due sorta coteste leggi, civile, ed ecclesiastica.

La civile appartiene al Principe, e l'ecclesiastica alla Chiesa. Riguarda la prima i doveri dell' uomo, e riguarda la seconda quelli dell' uomo costituito in religione.

Chi non obbedisce alla prima, è giustamente soggetto alle pene, ed a i castighi dalla legge stessa prescritti; e chi non obbedisce alla seconda, offende non solo la società, che una tal legge à abbracciata, ma offende altresì il Creatore, che l'à instituita.

Chi per tanto obbedisce alle leggi, dà un maggior fondamento alla propria felicità; facendo sì, che il mondo abbia ragione d'esser contento di lui.

Ma per eseguire bene coteste leggi, bisogna prima conoscerle.

Sicchè il primo studio dee esser quello di sapere ed intendere perfettamente i precetti di Dio, e della Chiesa, le leggi ecclesiastiche, e canoniche, e il gius naturale, e civile.

Quindi ne viene la perfetta cognizione di ciò che è permesso, o proibito; e di ciò che si deve, o non si deve fare.

#### X.

## Del Rispetto, e della Prudenza.

Oltre l'obbedienza però, dicemmo, che el vuole rispetto verso la società.

Rispettare i riguardi della società, rispettare le idee ricevute dal pubblico, rispettare ogni uomo, che vive, in proporzione del grado, dell' età, della situazione, e delle qualità, che possiede, sono i secondi dovert dell' uomo sociabile.

Bisogna quindi riflettere attentamente a ciò, che conviene, o non conviene.

Cotesta tale applicazione, si chiama presidenza.

Insegna la prudenza, quali sieno le azioni, che convengono, e quali quelle, che non convengono.

Quindi è, che in qualunque situazione, che noi siamo, ci è sempre necessaria la prudenza, perchè non sempre conviene, che si facciano le stesse cose. Conviene al giovine di fare ciò, che al vecchio non converrebbe, e così al contrario: convengono all' artigiano, al popolare, al villano di quelle cose, che al nobile diszonvengono. Conviene al padre di famiglia ciò, che non conviene al figliuolo: non conviene al principe, ciò, che conviene al privato: in somma in proporzione dell' età, del
sesso, del luogo, della condizione, e della
situazione, si dee esattamente pensare a ciò,
che conviene, e non conviene; per non meritarsi l'odioso titolo d'imprudente.

Ma perchè la prudenza, non à soltanto per oggetto le azioni virtuose, che conducono alla felicità astratta, ma altresì tutte quelle azioni, che appartengono all' uomo sociabile; così ogni virtù morale à base nella prudenza.

Dov' è prudenza, ivi possono essere tutte le altre virtù; ma al contrario niuna virtù può mai esistere, dove non vi è la prudenza.

. Niuna cosa è adunque più necessaria della prudenza; ma per acquistarla, ci vuol riflessione, ed esperienza.

L'arte di conoscere ciò, che conviene, o. non conviene, è altrettanto necessaria, che difficile, si nel domestico, che nel mondo. Pure bisogna applicarvisi, per quanto s'ama l'esser sociabile.

Procurate d'essere realmente, quale desiderate di comparire in faccia del mondo, che
così andrete acquistando cotesta virtù, e conessa ancor tutte le altre.

Sovvengavi però, che la prudenza non solamente consiste nel fare, e nel dire; ma altresì nel prevedere; approfittando dagli esem-pj altrui, e combinando la possibilità di quegli accidenti, che influiscono tanto nella fe-licità, che nella infelicità de' mortali.

#### XI.

#### Della Civiltà.

I primi effetti, che derivano dalla prudenza, sono, la mansuetudine, la piacevolezza, la gentilezza, e la modestia: e queste sono le basi di quel costume civile, e so-

ciabile, che in una parola si chiama civilità.

La mansuetudine sa, che si trattenga l'iradentro i confini del giusto, e del ragionevole.

Un iracondo, fasciato all' arbitrio dell' ira, non è mai prudente, nè può mai esser sociabile, se non che con fatica di quelli, con cui egli tratta, e che niun debito anno di farla per lui.

In oltre la mansuetudine inspira docilità, e dietro questa una dovuta facilità d'eseguise il proprio dovere, obbedendo a chi può comandare, e soffrendo con tolleranza quelle ammonizioni, che giustamente vengono date.

Finalmente insegna a non altercare senza proposito: con che facilmente uno si rende pesante, ed incomodo, e forse ancora pericoloso ad altrui.

Nella piacevolezza consiste l'arte di rallegrare la compagnia, in cui uno si titrova.

Cotest' arte non è così facile, quanto appare, perchè sta nel mezzo di due perniciosissimi estremi, buffoneria, e maldicenza. La buffoneria nasce da una viltà d'animo, che facilmente à la sorgente nella vanità di credersi aggradito nelle società, alle quali uno serve di trattenimento; e la maldicenza deriva da animo cattivo, e inonesto-

Il bussone sa male a se, contribuendo egli stesso alla perdita di quell' estimazione, che ognuno dee procurarsi, ed a cui ognuno dee, aspirare.

E il maldicente sa male a quegli, di cui dice ciò, che dovrebbe tacere, o vero, o salso, che egli sia, e sa male pure a se stesso, dimostrandosi tale da essere temuto, ed odiato da chi si sia.

La piacevolezza adunque sta nel mezzo, e fa che uno rallegri la compagnia, senza viltà, e senza offendere le leggi dell' onestà.

Gli scherzi, e i piacevoli motti detti a tempo, e coi dovuti riguardi, rallegrano ed avvivano la compagnia, ma nulla si fa, se non sono regolati dalla prudenza.

· La gentilezza poi è quella virtù, per cui l'uomo si rende grato all'altro uomo, se-

condando l'altrui amor proprio coll'approvare, e lodare i di lui fatti, e detti.

Questa lode però non dev' essere nè irragionevole, nè esorbitante, perchè allora diviene un' adulazione, che è abbominevole vizio.

Il lodare quand' è ragione di lodare, è dovere di onest' uomo: il lodar fuori di tempo, e senza ragione, è una viltà: ma il non lodare, quando si deve, è villania.

Non bisogna per fare onore ad altrui, far disonore a se stessi, col dimostrarsi sciocchi, di non sapere, quando si à ragione di lodare, o no.

Finalmente la modestia insegna a contentarsi degli onori, e delle distinzioni, che si meritano, senza pretesa, e senza discapito.

Quest' è nella civile società molto difficile da sostenersi, dovendosi unire la disinvoltura con il decoro.

Pure non bisogna mai delle picciole cose fare grandi affari, e non bisogna nè pretendere senza ragione, nè cedere con viltà.

Ua

Un ripiego preso a tempo è assai più stimabile d'un puntiglio, e la prudenza dee preferirsi alla ostinazione.

Pensate primieramente, che il luogo non fa l'uomo, ma che l'uomo dà qualità al luogo, dove esiste; e pensate poi, che il primo cno e consiste in noi stessi, e che mise, ro è quegli, che mostra di credere d'averlo tutto da gli altri.

Dietro a cotesta civile pretesa, va anco il desiderio de' grandi onori, che alcuni an detto appartenere alla magnanimità: ma questo desiderio dee essere fondato su la ragione, e non pretendere prima di meritare.

Cotesti sono i quattro principali fondamenti della civiltà: senza questi niuno può dirsi uomo civile, e niuno può vantarsi, nè pretendere di trattare con nobiltà.

Non è dunque civile chi è rustico, chi è vano, chi è superbo, chi è imprudente, e chi è turpe.

Rustico è quegli ch' è ignorante, rude, e indecoroso; che ne' vestiti, nelle parole, Tomo XVIII. Kk

negli atti mostra d'esser altrettanto contento di se, quanto meno è di lui contenta la società; che senza proposito diffida degli nomini, e senza ragione si fida.

Vano è quegli che ne' discorsi, e nelle azioni sue è troppo affettato; che tutto ciò, che di buono in altrui rileva, disprezza; che le picciole proprie cose ingrandisce, e che crede, che il mondo a null'altro pensi, a aull'altro abbadi, che a lui.

Il superbo, è cosa aspramente difficile, e pesante nella compagnia; che non corrisponde a' saluti, e a gli offici degli altri; che negli atti, e nelle parole dimostra disprezzo d'altrui, e che è altrettanto odiato, e deriso dal genere umano, quanto più egli crede d'essere stimato, e temuto.

L'imprudente, pospone l'onore, e il decoro a una turpe compiacenza sia per interesse, sia per fatti, o per detti.

Finalmente il turpe o scurile, quegli è, che negli atti, e ne' detti offende l'onestà, e il decoro de' privati, o del pubblico.

Cotesti ed altri simili, sono affatto contrarj, e nemici della civiltà; e perciò indegni di essere uomini, non che nobili, e cittadini.

Insiti son nell' uomo gli elementi di vanità, e di superbia.

Ma nell' uomo civile si modificano, quello in virtuosa premura di comparire in tutte
le azioni ornato d' una costante virtù; e questo in uno stimolo emulatore di non meritare
meno degli altri. Al contrario nell' incivile
degenerano in due abbominevoli vizj, come
dicemmo, i quali formano il veleno principale della società.

#### XII.

## Della Magnificenza:

La prudenza regolatrice d'ogni nostra azione, sa che uno divenga grato nella società, e nel mondo; e per conseguenza ne dee venire, che il mondo rimanga contento di lui. Dicesi mondo, per intendere l'universale, e il m'ggior numero delle persone in ogni classe, e condizione, ch'esse sieno, che de' maligni non è mai carestia; ma questi non formano il mondo, benchè sieno nel mondo, e sieno anche in esso necessarj, ed alcune volte opportuni. Sono i maligni come quegl' insetti, i quali ci accorgiamo, che esistono, perchè si sforzano di pungere, ed alle volte anco pungono; e questi entrano nelle classi della natura, ma in essi soli non istà la natura.

Si à adunque da operare con la mira dell'universale, e di piacere a questo indipendentemente da i riflessi verso gl'invidiosi, e i maligni.

Cotesto spirito di piacere all'universale conduce l'uomo alla magnificenza, la quale benchè abbia per oggetto l'enor proprio ne'dispendj, che uno sa senza determinazione di sar bene ad altrui, pure è nalla società civile, necessaria, e dovuta.

Bisogna ciò fare però con la dovuta mo-

derazione, cioè in proporzione delle proprie forze, e quando, e come conviene.

L'uomo magnifico, per consenguenza dee esser ricco, perchè la ricchezza è la base fondamentale della magnificenza.

I gradi anteriori alla magnificenza sono due; cioè grandezza d'ammo, e splendidezza; e a questi possono facilmente giugnere anco quelli che non posseggono ricchezze considerabili.

La grandezza d'animo s'ammira anco nelle piccole cose.

Un uomo magnifico in mezzo a' suoi grandi dispendi, può alle volte dimostrarsi d'amimo piccolo; ed al contrario uno facendo di piccole spese, può dimostrarsi d'animo grande.

Gli avari, che sono nella società, come quegli alberi, e quegli animali, che non son buoni, che dopo tagliati, o morti; gli avari dico, si veggono usare tal volta delle magnificenze: ma in mezzo a queste, o in una, o in altra cosa, uno spirito d'avarizia traspira.

Altri al contrario mostrando superiorità, e piacare di far quelle spese, che possono, facendo apparire nel tempo stesso di sapere come vadano fatte le grandi, possono risplendere per grandezza d'animo, e farsi ancora più onore.

La splendidezza poi è quell'arte, per cui si fanno le cose con perfetto gusto, e con nobile industria di farle risplendere il più, che si può, senza impostura, e senza ignoranza; e questa si nelle piccole, che nelle grandi cose è necessaria.

Può adunque darsi un magnifico, che non sia splendido; e uno splendido, che non sia magnifico.

Quella è però vera magnificenza, che è accompagnata dalla splendidezza, e dalla grandezza d'animo.

## XIIL

## Dell' Amicizia.

Tutte le massime sin ora espresse richieggonsi per sare, che l'universale sia contento di noi, e per conseguenza noi contenti dell'

Ma l'umana condizione richiede qualche cosa di più.

Ha l'uomo dentro a se un interno senso di piacere relativo ad altrui, per cui ama l'altrui società, gode in essa, e se ne compiace.

Non è vero, che l'uomo ami solaments se stesso.

I principi, che abbiamo in noi delle virtù, fanno, che ammiriamo, ed amiamo aucora quelli, che si distinguono in esse.

Quindi è, che si stimano, e si amano anco quelli, che non si conoscono, che son lontani da noi, e che da molti secoli ancora son morti, solamente per la fama di loro, per le loro opere, o azioni.

Non v'è uomo sopra la terra, che non abbia un qualche senso pel bello, pel vere, e per l'onesto.

Non v'è uomo, che non abbia un qualche principio di compassione, e per conseguenza di benevolenza. Kk iv Cotesta benevolenza fa, che noi amiamo il bene altrui, e più lo amiamo di quelli, che più s'accostano a noi, e che o per un mezzo, o per l'altro con noi si legano.

Nasce quindi, che scambievole sia cotesta benevolenza, e si manifesti.

Ed allora si chiama amicizia.

Niuna cosa è più comune nel mondo, del nome d'amico. Ma niuna cosa è più difficile da ritrovarsi, d'un vero amico.

E' più facile mantenere nell' universale un tal credito, ed una tale stima di se, da renderlo perpetuamente contento, che il mantenere una privata amicizia dentro i confini, ne' quali deve essere racchiusa.

Due, o tre esempj d'amici veri ci à tramandato l'antichità: nè in tanti secoli, che sono corsi, non s'è mai potuto accrescere cotesto numero. Tanto sono rari, ed illustri.

Hanno molti Scrittori trattato dell' amicizia. Noi ci contenteremo di fare delle riflessioni, e degli avvertimenti intorno ad essa.

## Ristessioni ed avvertimenti intorno

## all' amicizia.

Tre sorta d'amicizie si danno; la prima è d'uomo con uomo, la seconda d'uomo con donna, la terza di donna con donna.

Nascono le due prime dal cuore, cioè dalla benevolenza; ma l'una dal cuore si sublima alla sede della ragione: e l'altra va per lo più abbassandosi al senso.

La terza finalmente fra donna, e donna non saprei dire, dove cominci; perchè una vera amicizia fra donne, è quasi impossibile da ritrovarsi, trattone di quelle, che o per età, o per situazione si ritrovano lontane da i rapporti della comune società, in cui ogni donna vuol brillare da se.

Parleremo noi della prima. Dicesi da Filosofi, che l'amicizia non sia altro, che una benevolenza scambievolmente manifestata.

Io direi, che cotesto è il principio dell' amicizia, ma non la vera amicizia. L'amicizia, come dicemmo, comincia dalla benevolenza; ma perchè sia vera, e durabile, bisogna che s'alzi alla sede della ragione, e quindi prenda alimento, e sostegno; altrimenti è un fuoco di paglia, che sollecitamente si accende, fa bella fiamma a vedersi, ma in un momento finisce.

Si à dell'amore, e della benevolenza ancora per gli saltatori, per gli musici ec., perchè dilettano, e danno piacevole trattenimento; ma cotesta non si chiama amicizia.

Bisogna esaminare, se quel tale, che vi à risvegliato la benevolenza, sia vetamente degno, che voi gliela conserviate.

Poi bisogna osservare, se la benevolenza di lui sia veramente naturale, e sincera.

E in terzo luogo bisogna attentamente riflettere, quali possano essere i pericoli, e quali i motivi, onde si abbia a contaminare, e a rompere una tale amicizia, per prevenirli, e porvi rimedio.

Il primo riflesso riguarda la scelta dell'amico.

Il secondo, l'esame dell'amicizia. E il terzo i doveri dell'amico.

#### Della scelta.

Per la scelta; vi dirò essere infiniti quelli, che si vantano d'essere amici.

Uno, che sia fortunato presso al sovrano, gran folla d'amici si vede intorno. Altrettanta se ne vede un ricco, un potente, uno a cui il pubblico presti fede, ed estimazione, ec.

Grandi amici si fa un giuocatore, e niente meno se ne fanno i tripudianti, e per fino i truffatori, gli scellerati, ec.

Li chiamerete voi tutti costoro col nome d'amici?

Cotesti sono gli amici di lor medesimi, che in tanto mostrano d'amare quello, a cui si uniscono, in quanto ne viene ad essi un qualche vantaggio.

La presente maniera di conversare, fa che ognuno selle compagnie procuri d'essere ben

ricevuto, e aggradito, perciò si sforza il più che può di comparire con maniere grate, e piacevoli.

Ne nasce quindi, che l'uno s'avvicini all' altro, e tutti vicendevolmente mostrino di compiacersi e aggradirsi.

Un Indiano, che vedesse tanti abbracciamenti, e tante dimostrazioni d'affetto, crederebbe di essere nei regni dell'amicizia.

Riflettendo poi, ed osservando, quali sono cotesti uomini, allorchè si ritrovano lontani da cotesta rappresentazione teatrale, vedrebbe, che l'uomo fuori della sua stanza si muta di maniere, come di vestito; e che appunto quella, che fa nel gran mondo, non è altro, che una rappresentazione d'un personaggio, ch' egli ordinariamente non è.

Pure l'uomo, che è dalla natura stessa inclinato a determinarsi, bisogna che ne faccia una qualche scelta.

Un uomo onesto, e prudente non isceglierà mai una compagnia, che a lui faccia disonore in vista del mondo. Chi è quegli, che si mostrerà al pubblico con un vestito, o lacero, o sudicio, o xidicolo?

Se tal riguardo deesi avere per un vestito, quanto maggiore non se ne dovrà avere per la scelta d'un amico?

Al contrario; un vestito nobile ben fatto adattato a voi, ed alle circostanze, in cui siete, vi fa onore, e ne siete lodato.

E cosi pure un amico, che sia approvato dal pubblico, che le di lui qualità sieno note, e che sia adattato a voi, e a voi proporzionato, vi farà onore, e ne sarete lodato.

Un uomo, che abbia fatto prova di se, che abbia dimostrato delle morali virtù, e che sia onesto per ragione interna, e vera, e non per paura, o per necessità, sarà sempre sopra ogni altro apprezzabile.

Ma rari sono cotesti uomini, e il cuore previene la ragione, e senza che ce ne avvediamo, ci veggiamo determinati alle volte per la sola magia dell' apparenza.

Bisogna quindi far l'esame da se.

In chi vedete regnare il solo spirito d'interesse, non crediate di poter fondare amicizia.

In chi rittovete pronta l'arma della malignità, e della maldicenza; temete pure, che a voi succeda d'esserne una volta, o l'altra la vittima.

Chi è instabile, volubile, e facile al cangiamento delle passioni, non muterà natura per voi, nè mai stabile sarà la di lui amicizia.

Chi è inonesto con gli altri, non sarà onesto con voi.

Chi è facile all' ira, sarà pericoloso.

Chi è impostore, v'ingannerà.

Chi è mentitore, vi tradirà.

Chi vi persuade al male, è un indegno.

Chi v'inspira massime contrarie alle virtù morali, e a i vostri doveri, è un infame.

Chi è ciarliere, dirà i fatti vostri ad altrui, come a voi dice quelli degli altri.

Chi è superbo, v'avvilirà; chi è puntigliosó, vi terrà schiavo. Chi è sciocco, non saprà, nè fare, nè pensar bene.

Crediate pure, che tutti gli uomini si sforzano per mostrarsi capaci d'amicizia.

Che moltissimi sono veramente capaci d'incominciarla.

Ma che rari rarissimi sono quelli, che sappiano mantenerla.

Non è vero, che ogni simile ami il suo simile, e che l'amicizia stia sempre nella rassomiglianza. Rassomiglianza di virtù produce l'amicizia; non rassomiglianza di vizj.

Due superbi, due iracondi ec. non potranno mai aver durevole amicizia fra loro, perchè l'assimiglianza delle passioni, fa, che l'oggetto dell' uno sia opposto a quello dell' altro, e per conseguenza non potranno giammai unirsi.

Bisogna quindi disingannarci, ed assolutamente conchiudere; che moltissimi uomini sono piacevoli, che moltissimi si meritano stima, che moltissimi ancora sono degni d'essere veri amici: ma che in molti s'oppo-

ne la stessa natura, in molti il costume, in moltissimi le circostanze; e che perciò di veri amici, da i tempi eroici in quà non s'è dato ancora un esempio.

# De i gradi dell' amicizia.

Lasciando pertanto la natura umana, qual è, non conviene perdersi di coraggio, ma approfittare d'essa il più che si può.

Esaminate primieramente voi stesso, e pensate, se voi sareste capace, non solamente di amar uno, ma altresì d'amar il di lui bene, di procurarglielo in tutte le forme senza riguardo al vostro interesse, ed a voi stesso, e di amarlo sempre costantemente in questa forma, stando egli lo stesso per voi.

Se tale per vostra disgrazia non siete, non occorre, che pensiate più ad amicizia: Se tale poi siete; nella difficoltà di ritrovare un simile a voi, in proporzione de i gradi, a i quali ascendono gli altri verso questa amicizia (che può immaginarsi posta in alto, e

a cui

a cui non possa giungersi, che salendo sopra lunga, ed erta scalinata), voi determinatevi a modificare la vostra sociabile, e amichevole inclinazione.

Lontani affatto da questa via, che all'amicizia conduce, sono i superbi, gl'iracondi, gl'incostanti, de' quali abbiamo parlato sopra, nè vi giungono, che per accidente, e in altra forma travestiti, e per poco tempo al più, al più alla metà dell'ascesa.

Nel primo piano di cotesta scalinata ponete quelli, che sono di maniere piacevoli, e grate.

Nel secondo quelli, che si anno con le loro azioni, pubblica estimazione acquistata.

Nel terzo quelli, che sono di cuore amoroso.

Nel quarto quegli altri, che an dato prove della loro integra onestà, e morale virtù.

E nell' ultimo finalmente quelli, che all' onestà, alla dolcezza di cuore, alle buone azioni, e grate maniere uniscono una manifestazione di non equivoca benevolenza per'

LI

voi, che è il risultato di tutte le altre.

Vedete un galante, spiritoso, brillante, di grate maniere, e di delicate attenzioni? Va bene: godetene, mostratene compiacenza; ma ricordatevi, che sta egli al primo piano, quando non abbia nulla di più.

Chi s'è per mezzo delle sue azioni acquistato o fama, o stima dell' universale, dev' essere da voi stimato, e dovete palesare la stima, che avete di lui.

· Chi è di cuore amoroso, e vi mostra tenerezza, ed amore, non sia da voi disprezzato, ma non sia nè pure così ciecamente abbracciato.

Non dite mai, il tale mi ama, dunque mi vuol bene. Quest' è una conseguenza, in cui incappano, e s'ingannano quasi tutte le donne.

L'amare un oggetto, è lo stesso, che compiacersene, o desiderare di compiacersene.

Si ama dunque in detto oggetto la propria compiacenza.

Quindi chi più ama, meno ama, poichè, chi più ama, più ardentemente desidera, o più ardentemente se ne compiace, e questa è tutta propria passione.

Il voler bene al contrario, o sia la benevolenza, riguarda il bene unico dell' oggeta to, e a questo sacrifica il bene proprio, non che la propria compiacenza.

Il perchè, l'amore viene ordinariamente prima dell'onestà, e può esistere senza d'esa sa, ma la benevolenza viene dopo, e dall' onestà non può esser disgiunta.

Cotesti adunque non sono amici, che di lor medesimi, e per tali dovete voi pur riconoscergli.

Gli uomini onesti debbono essere amati, perchè sono altrettanto necessarj, che rari.

Difficile è, che uno si penta d'aver frequentato un uomo, che sia veramente onesto, secondo le idee, con le quali abbiamo parlato dell' onestà.

Ma non tutti quelli, che si dicono, e si vantano d'essere onesti, sono veramente tali.

Tutti gli uomini dicono d'essere onesti: Non ritroverete niuno, che consessi d'essere scellerato e malvago; e pure di scellerati e di malvagi fra gli uomini ve ne sono.

Se finalmente ritrovate quella persona, la quale unendo in se tutte le qualità, che si richieggono, si manifesti benevola a voi, e interessata soltanto pel vostro bene; ecco, dite pure, l'amico vero, e riputatevi l'uomo più fortunato del mondo, e il più beato fra tutti i viventi.

Fra gli uomini, fuori della famiglia propria, ordinariamente nasce una tale amicizia prima degli anni quaranta: e una tale amicizia, fuori della propria famiglia, una donna non isperi di ritrovare prima degli anni cinquanta dell' età sua.

## De i doveri dell' amicizia.

Supposto ora, che siasi per buona ventura ritrovato cotesto amico, convien riflettere a quello, che si dee fare per esso, e con esso.

Già il primo dovere è d'una intera corrispondenza.

Amare il di lui bene, i vantaggi di lui,

prender parte nelle di lui afflizioni, e nelle allegrezze; e nulla nè operare, nè dire, che possa in qualche modo offendere, o dispiacere l'amico, è il secondo dovere.

Chi non à premura vera, e sincera di compiacere l'amico, e non à timore di dispiacergli, o di disgustarlo non è vero amico.

Cotesta premura, e cotesto timore sono le due sole redini, con le quali l'amicizia si regola, e si governa, e senza le quali non può sussistere.

In secondo luogo; siccome dee essere reciprocamente un verace interesse, che l'amicizia continui: così è necessario saper evitare gli scogli, ne' quali facilmente può rompersi, e dileguarsi.

Non è vero, che da un amico si debba pretender tutto.

Non è vero, che a un amico si debba dir tutto.

Non è vero, che in presenza d'un amico si debba uno porsi del tutto in libertà.

Se si rispettano tutti gli uomini della ter-

L1 iij

ra, deesi molto più rispettare un amico.

Credono alcuni, che da un amico si possa pretender qualunque cosa, e quando poi non sono soddisfatti, si lagnano dell'amico, in vece di lagnarsi della propria indiscretezza, e imprudenza.

Non bisogna sostener sempre la figura di creditore.

Bisogna esaminar le circostanze, e poi essere il primo difensore dell' amico.

Il pretender, ch' egli sia vostro schiavo, è un' ingiustizia.

Il pretender, ch' egli abbia da comunicarvi i di lui secreti, è un' indiscretezza.

Il pretendere, che per voi rinunzi a tutto il mondo, ed alle sue particolari convenienze, è una tirannia.

Bisogna fidarsi di lui, prendere quel ch' egli può darvi, e lungi dal lagnarvi, se non vi vedete interamente soddisfarto, dovete voi in voi atesso cercar la ragione di difenderlo.

E necessario pertanto esaminare, cosa è conveniente, e giusto, che voi ricerchiate,

e cosa possa, e non possa far l'amico per

Se scambievole dev' esser la premura del bene altrui con una qualche indiscreta pretensione non deesi procurare, che all'amico un qualche male ne venga. Egli allora à ragione di non compiacervi, e voi non avete ragione, se non di lagnarvi di voi.

Considerabile è poi il rispetto, che deesi avere nel conversare.

Giusto è, che si avverta l'amico, e s'ammonisca, quand' è ragione di farlo: ma non
è giusto, che con lui si usino que' modi,
e quelle maniere, che si userebbono, se si
volesse offendere, e villaneggiare un estraneo.

Giusto è, che all'amico si confidino le cose proprie; ma quando queste ânno relazione con altri, e quando s'è data parola, e fede di segretezza, purchè non sia in danno, o non appartenga all'amico stesso, pon è giusto, nè che voi confidiate le cose altrui, nè che rompiate la data fede.

Per un amico non s'offendona le leggi dell'onestà.

E chi è veramente amico, nè ricerca, nè permette, che l'amico suo faccia a suo riguardo una cosa meno che onesta.

Credono pure alcuni, che alla presenza d'un amico, niun riguardo si debba avere, come se uno fosse solo, nè veduto, nè ascoltato da chi si sia.

Da questo irragionevole abbandono, ne nascono ordinariamente i raffreddamenti, e poi gli scioglimenti dell' amicizia.

Brutta è la natura umana, quand' è sciolta da ogni riguardo; e l'uomo posto in libertà, è il più spiacevole animale, che dar si possa.

Se per tanto è dovere, ed interesse fra gli amici di piacersi scambievolmente; sempre cattiva cosa sarà il mostrarsi all' amico nel più cattivo aspetto, che s'abbia.

Il mostrare i propri difetti, senza nel tempo stesso, far vedere la dovuta cura di moderarli, non può esser cosa piacevole a chi che sia, e molto meno all'amico, che è interessato per voi. Egli può compatirvi; ma trista figura fa sempre quegli, che à frequente bisogno d'essere compatito.

Dopo il compatimento, ne viene il dispiacere; dopo il dispiacere, il disgusto; e dopo il disgusto ne viene l'allontanamento.

Dovere adunque dell'amico è, di piacere all'altro: ma col mostrare le vostre passioni, e i vostri difetti, voi non potete piacere; dunque anco in presenza dell'amico, moderate le vostre passioni, e procurate di mostrarvi a lui dal solo aspetto delle virtù.

Se necessario è, che voi abbiate tal cuta per voi, è ugualmente necessario, che voi l'abbiate per gli altri.

Procurate d'allontanare tutti i motivi, per i quali potrebbe l'amico comparirvi innanzi dispiacevole: tenetelo quindi in proporzione del di lui temperamento in que' talì riguardi, che son necessarj, perchè egli non comparisca tale da dispiacervi.

Se temete le conseguenze del reciproco disgusto, vostro dovere è di allontanarne le cagioni.

Se tali riguardi debbonsi avere per legge d'onestà, e d'amicizia con un vero amico, quali e quanti non saranno quelli, che dobbiamo usare per tutto il resto degli uomini?

Vi sono quelli, che credono troppo; di quelli, che credono troppo poco; e di quelli finalmente, che credono moderatamente.

Nella prima classe si ritrovano gli sciocchi, e gli riscaldati, cioè quelli, che facilmente si risentono, si elettrizzano, e sono suscettibili d'ogni sensazione. In questa classe si ritrovano per lo più le donne.

Nella seconda stanno i maligni, gli uomini di cattivo cuore, e di mente poco illuminata, e i misantropi.

Nella terza finalmente si racchiudono i cauti, gli onesti, e quelli, che più conoscono l'umana natura.

Il creder troppo, fa che si creda alle apparenze. Un atto di civiltà, di buona grazia, un' attenzione, una dimostrazione, viene ricevuta tosto per un atto di sicura amicizia: per tale vien dipinta dalla fantasia, ed

in vece d'esser esaminata con un retto raziocinio, e discernimento, cade ordinariamente nelle forze della vanità, e questa fa comparire gli oggetti, non come sono, ma come a lei tornano meglio.

Quindi in seguito di tal magia, si va a petto scoperto incontro a quel tale; e poi nascendo ciò, che necessariamente dee nascere, cioè il disinganno, si ritrova d'aver fatto, non un amico, ma un nimico altrettanto più fiero, quanto più grande è stata la semplicità, con cui s'è trattato.

Hinno alcuni una vera intemperanza di fare amici, quasi che gli amici fossero una merce triviale, e comune: ma succede ad essi ciò, che succede a i poco esperti compratori di cavalli, i quali acquistano a chiusi occhi un cavallo, che par loro brillante; ma poi lo ritrovano vizioso, indomabile, e pieno di difetti, e di vizj, e che in vece di render servigio, corrisponde con de' calci, e de' morsi.

Se male è il creder troppo alle apparen-

ze, male è pure il non persuadersene mai.

La prima nasce da troppa semplicità, e la seconda da troppo dispregio per l'uman genere.

Chi è tale di non credere mai a nessuno, è il più sfortunato tra gli uomini, perchè non sarà mai contento nè di se, nè degli altri.

Al contrario il credere lentamente, dopo d'aver lungamente meditato sopra il carattere, e sopra la palese, e la privata storia (che è più considerabile) delle persone, e dopo d'aver tentato ancora degli esperimenti; è da saggio, da prudente, e da onest' uomo.

Chi tal metodo usa, rare volte s'inganna, gode di tutti i beni della società, e non sente nè pur uno de' mali.

Imperciocche con un metodo tale non so-Jamente fa scelta de' veri amici, e degli uomini più ouesti, ma altresì di tutti gli altri ne fa quell' uso, che dee, in proporzione de i caratteri, delle virtù, e de' difetti d'essi.

- La società è come una gran galleria di

quadri d'ogni grandezza variamente dipinti con tutte le possibili tinte, e forme; e posti in varie, e diverse situazioni.

Chi entra in questa galleria, e crede di goder di tutti i quadri nell' istessa maniera, nell' istesso tempo, nell' istessa situazione, altamente s' inganna.

Quale bisogna vedere in totale distanza, quale in minore, qual più vicino, quale d'appresso, e quale finalmente col microscopio.

Chi si dee vedere di sotto in sù, chi per l'ingiù, chi da un lato, chi dall'altro, chi in prospetto, e chi in nessuna maniera. In somma il sapere ritrovare i veri punti di vista, onde esaminare, e godere di questa gran galleria, che si chiama società, è un'arte tanto all'uomo necessaria, quanto è a lui necessaria la stessa felicità.

#### VIX

#### Conclusione .

Sicche per fare che il mondo sia contento di voi, e voi del mondo, bisogna avere

### 746 PARTE SECONDA.

- I. Temperanza ne' piaceri.
- II. Fortezza ne' mali.
- III. Esser giusto, benefico, veritiero, sociabile; per esser onesto.
- IV. Esser mansueto, piacevole, gentile, modesto; per esser civile.
  - V. Esser magnifico con nobiltà.

VI. Esser amico con ragione. Così il mondo sarà contento di voi, voi lo sarete del mondo, ed essendo poi ugualmente contento di voi medesimo, vi potrete chiamare felice.

Fine del Tomo XVIII. ed ultimo.

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

. . •

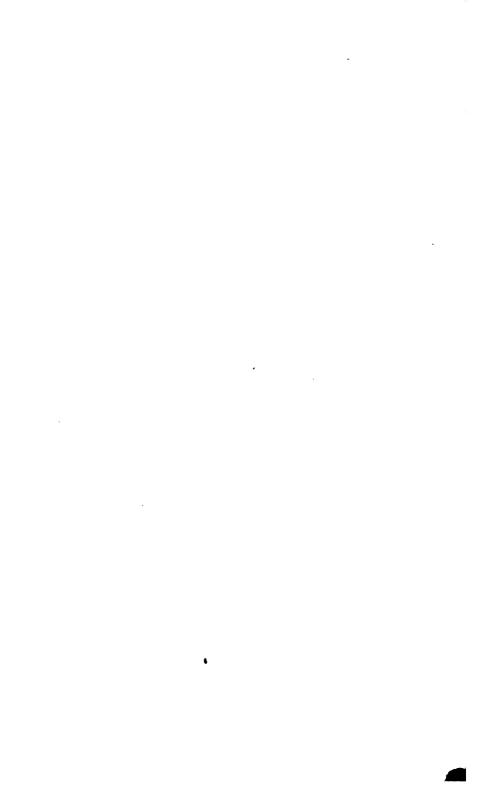